



STORIA
ANTICA
DEGLIEGIZJ,
DECARTAGINESI,
DEBABILONESI,
DEBABILONESI,
DEMEDI, DEPERSIANI,
DEMACEDONI, E DEGRECI.

# DI M. ROLLIN

TRADOTTA DAL FRANCESE;

TOMO QUARTO.

EDIZIONE PRIMA NAPOLETANA.



IN NAPOLI MDCCLX.

A SPESE DI ANTONIO CERVONE

Presso Giuseppe Raimondi

CON LICENZA DE SUPERIORI.

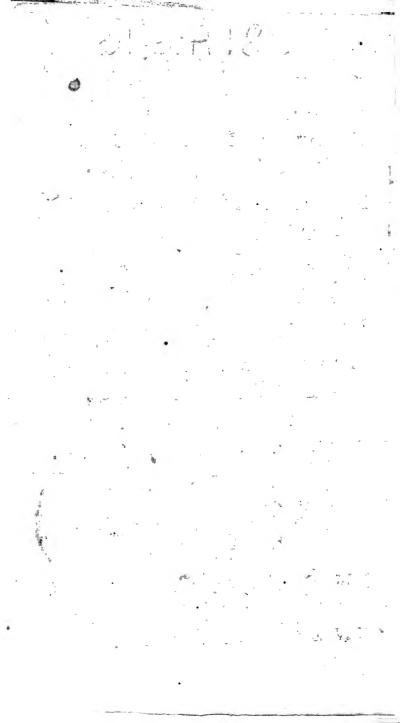

## AVVERTIMENTO

### DELL' AUTORE.

E LLA è cosa difficilissima in un'Opera si vasta, come la Storia antica, che non iscappino parecchi errori ad uno Scrittore, per quanto si studj di usare attenzione, ed esattezza. Io ne aveva già da me stesso scoperto di molti. Gli avvisi, che mi sono stati recati, e nelle lettere particolari, e ne pubblici scritti, me ne han fatto conoscere degli altri. Spero di correggerli tutti nella edizione in quarto della mia Storia, che quanto prima dee cominciarsi. Ho fatto stampare separatamente una gran

parte di queste \* correzioni, acciocchè possansi, volendo, inferire nel fine di ognuno de tre Volumi, e'l Librajo le distribuirà a coloro, che compreranno il quarto. Con questo mezzo le prime edizioni, diverranno con tali giunte egualmente esatte e compiute, che le seguenti.

† Si troveranno altresì nel fine di questo quarto Volume alcune correzioni, de' quali ha duopo. Ma' ve n'ha una ch' io credo debbasi qu'i inserire, ed essa spetta alle Date. Nella prima pagina in luogo della Storia di trent' anni, bisogna sostituire la Storia di ventott' anni; e in

<sup>\*</sup> Si stamperanno anche in favore di quelli che hanno l'Edizione di Amsterdam.

t La presente edizione ha il vantaggio di tutte le suddette correzioni.

luogo del quinto anno di Dario Noto, sino al decimo settimo del regno, bisogna leggere l'undecimo anno di Dario Noto, sino al decimonono del regno, &c.

Quand' io non fossi naturalmente inclinato a trar profitto dagli avvisi, che mi vengono dati, pare che l'indulgenza (potrei quasi dire la compiacenza) che 'l pubblico mostra della mia Opera dovrebbe impegnarmi a fare ogni sforzo possibile per renderla men difettosa. E agevol cosa il porvi rimedio quando la critica cade sopra errori massicci, e palpabili; allora basta rav-vedersi dell'inganno, e correggere i propri difetti . Ma v'è un' altra forta di critica che imbarazza, e lascia nell'incertezza, perchè seco non porta una fimile evidenza; ed io for no in questo caso. Ecco un esemesempio fra i molti che potrei

- Alcuni crédono che nella mia Storia, le riflessioni sieno troppo lunghe, e troppo frequenti. Ben mi avveggo non essere questa critica senza sondamento, e che in ciò mi sono un poco allontanato dalla regola, che gli Storici sono sohiti a seguire, ed è il lasciare d'ordinario al Lettore la cura, e nel tempo istesso il piacere di fare da se stesso le sue riflessioni sopra i fatti, che gli fon porti; laddove col sugge-rirgliele, si mostra dissidar de' fuoi lumi, e della fua penetrazione. Il motivo, che mi ha indotto a così fare si è, che'l mio primo e principale disegno, nell'intraprendere quest' Opera, è stato di affaticarmi per gli Giovani, e di non trascurar cosa alcuna di quelle, chei

mi sembravano acconce a regolar loro lo spirito, e'l cuore, effecto, che naturalmente producono le riflessioni; e si sa esser la Gioventù men capace da se medesima, che un' età più avanzata, e che per farle cavar tutto il frutto, che si può sperare dallo studio della Storia, non è inutile, quando i fatti sono singolari, e notabili, il metterle fotto gli occhj il giudizio, che ne han fatto gli Autori dell'antichità i più sensati, e i più savj, affine d'insegnarle a fare da se medesima col tempo simili ristesfioni, e a giudicar fanamente di tutto.

L'uso, ch'io ho veduto sare della mia Storia a' fanciulli di nove in dieci anni dell'uno, e dell'altro sesso, che la leggono con piacere, e'l conto esatto, ch'io gli ho uditi rendere,

dere, non solamente de' più bei fatti, ma di ciò che v'ha. di più sodo nelle riflessioni , mi hanno confermato nell'opinione in cui io era, che potessero esser loro di qualche vantaggio, e che non erano superiori alla loro capacità. Se in fatti fossero proprie ad avvezzare i giovani a cogliere nella Storia il vero, il bello, il giusto, l'onesto, che n'è il gran frutto, mi pare che questo vantaggio, o almeno la mia intenzione di lor proccurarlo, potrebbe scusare la liberta, che mi son presa di allontanarmi forse un poco troppo dalla regola ordinaria. Non mi sono però appigliato alla mia particolare opinione, e se io mi accorgessi, ch' essa fosse contraria a quella del Pubblico, l'abbandonerei senza disficolià.

Ritorno di bel nuovo a' miei Giovani, e bisogna mi si perdoni: perchè (a) confesso di non poter perderli di vista, e di aver a cuore tuttociò che può contribuire alla loro istruzione. E' per uscire alla luce un libro, che sarà di questo genere. Esso ha per titolo: Lo spettacolo della Natue ra, o Trattenimenti intorno alle particolarità della storia naturale, che furono creduti più acconci a rendere i Giovani curiosi, e a regolare il loro spirito. Si sviluppano in esso con gradevole, e spiritosa maniera le cose più curiose della natura spettanti agli animali terrestri, uccelli, insetti, e pesci.

<sup>(</sup>a) Neque enim me poenitet ad hoc quoque opus meum, & curam susceptorum, semel adolescentium, respicere? Quintil. lib. 11. cap. 1.

sci. Se mi sosse permesso giudicare dell'esto di cotesto Libro, dal piacere, che mi cagionò la lettura del medesimo, potrei a quest'ora assicurare, che sara grande. A mia istanza, e per le mie sorti istigazioni, l'Autore intraprese quest'Opera, che può essere accresciuta di molto, s'ella va a genio del Pubblico.

# TAVOLA

#### DEL QUARTO VOLUME

#### DELLA

## STORIA

### DE' PERSIANI,

## E'DE'GREGI.

Ianta, e divisione di questo Volume. Pagina I. 6. I. Continuazione della sconfitta degli Ateniesi in Sicilia . Ribellione degli Alleati . Alcibiade diviene potente presso Tisaferne : 6. II. Si tratta del ritorno d'Alcibiade in Atene con patto di stabi. lirvi il governo Aristocratico in luogo del Democratico. Tifaferne conchiude un nuovo Trattato co Laces demoni . İI 6. HI. Conferita in Atene tutta l'au-

torità a quattrocento uomini , se ne abusano tirannicamente . Eglino Sono scacciati . Alcibiade v'è vichiamato Dopo Vari accidenti , & mal-

molte considerabili conquiste, ei vitorna trionfante in Atene ; e viene dichiarato Generalissimo. Egli sa celebrare i gran sacrifizj, e parte colla flotta. §. IV. I Lacedemoni scelgono per Ammiraglio Lisandro Egli diviene assai potente presso il giovane Civo, che comandava in Asia. Batte vicino ad Efejo la flotta degli Atenicsi, essendo lontano Alcibiade . E' tolto a questi il comando, e in suo luogo son nominati dieci Generali . Callicratida succede a Li-Sandro. S. V. Callicratida è disfatto dagli A. teniesi presso le Arginose. Gli Ateniesi condannano a morte molti de' loro Generali, per non aver ritolti i corpi di quei , ch'erano rimasti morti nella battaglia . Socrate solo ba il coraggio d'opporsi ad un giudizio st ingiasto. §. VI. Lisandro comanda la flotta de Lacedemoni . Ciro è richiamato alla Corte da suo Padre. Lisandro ottiene una celebre vittoria contro gli Ateniesi vicino ad Argopota-60 S. VII. Avena affediata da Lisandro fa fa capitolazioni, e si arrende. Lifandro vi cangia la forma del governo, e vi stabilisce trenta Comandanti. Manda avanti di lui
a Sparta Gilippo con tutto l'oro,
e l'argento preso da'nemici. Decreto di Sparta sopra l'uso, che
se ne dee fare. Così termina la
guerra di Morea. Morte di Dario
Noto.

4 1 1 1 1 1 1 1 1

## LIBRO NONO

Continuazione della Storia

## DE' PERSIANI

E

## DE' GRECI

### CAPITOLO PRIMO.

§. L. | Ncoronazione d'Artaserse Mnemone. Ciro tenta di strangolare fuo fratello . Egli è rimandato nell' Asia minore. Crudele vendetta di Stativa femmina d' Artaserse contro gli autori, e complici della morte di suo Fratello. Morte d' Alcibiade . Suo carattere . 79 6. IV. I trenta personaggi esercitano orribili crudeltà in Atene . Danno la morte a Teramene uno de'loro Collegbi . Socrate prende la sua difesa. Trasibulo attacca i Tiranni, si rende Padrone d' Atene, e vi ristabilisce la libertà. 92 S.III. Lifandro fa uno strano abuso

del suo potere. Riguardo alle que-

D 16-

| vele di Farnabazo,, egli è richia-       |
|------------------------------------------|
| mato in Isparta. 104                     |
| CAP. II. Il Giovane Ciro, sostenu-       |
| to dalle truppe Greche, tenta di         |
| deporre dal trono suo fratello Arta-     |
| serse . Egli è ucciso nel combatti-      |
| mento. Ritirata famosa de' dieci         |
| mila. 109                                |
| §. I. Ciro secretamente fa leva di trup- |
| pe contra di Artaferse suo fratello.     |
| Si uniscono ad esso tredici mila Gre-    |
| ci . Si parte da Sardi . Dopo il         |
| cammino di più di sei mesi egli          |
| arriva in Babilonia, 111                 |
| S. II. Si dà la battaglia a Cunassa.     |
| I Greci riportano la vittoria dal        |
| loro canto. Artaserse dal suo. Ci-       |
|                                          |
| §. III. Elogio di Ciro. 133              |
| S. IV. Il Re vuole costringere i Gre-    |
| ci a deporre le armi. Essi risolvo-      |
| no di morire piuttosto, che d'ar-        |
| rendersi. Fassi un Trattato; e Ti-       |
| saferne s'impegna di condurli sino       |
| nella loro Patria . Egli con tradi-      |
| mento ferma Cleareo, ed altri quat-      |
| tro Uffiziati, che sono tutti messi      |
| a morte.                                 |
| §. V. Ritirata di dieci mila Greci       |
|                                          |
| dalla Provincia di Babilonia fino        |
|                                          |

S. VI. I Greci dopo d'aver sofferte. molte fatiche , e superati molti pes vicoli, arrivano alla spiaggia del mare dirimpetto a Bizanzo. Avendo passato lo stretto si danno al fervigio di Seuto Principe della Tracia. Finalmente Senofonte, avendo ripaffato il mare colle sue Trup pe, s' avanza fino a Pergamo, e si unisce a Timbrone Generale de' Lacedemoni , che marciava contro a Tisaferne, e Farnabazo. 162 §. VII. Ciò che avvenne per la morte di Ciro nella Cortes d'Artaserse. Crudeltà, e gelofia di Parisatide. Avvelenamento di Statira. CAP. III. S. I. Le Città Greche di Jonia implorano il soccorso de Lacedemoni contro Artaserse. Rara prudenza d' una Dama conservata nel governo di suo marito depo la fua morte. Agesilao è scelto Re in Isparta. . 180 S. II. Agesilae parte per l'Asia. Lifandro si framischia con lui : egli vitorna in Isparta. Suoi disegni ambiziosi per cangiar la successione al trono : 195 111. Spedizioni di Agesilao nell' Afia.

| •                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------|
| Asia Disgrazia, e morte di Ti-                                    |
| saferne. Sparta concede ad Agesilao                               |
| il comando delle truppe di terra;                                 |
| e di mare. Egli in sua vece co-                                   |
| stituisce Pisandro sopra la flotta                                |
| Abboccamento d'Agesilao, e di                                     |
| Farnabazo. 206                                                    |
| IV. Lega contra de' Lacedemoni.                                   |
| Agefilao richiamato dagli Efori al                                |
| soccorfo della sua patria, pronta-                                |
| mente ubbidisce . Morte di Lisan-                                 |
| dro . Vittoria de' Lacedemoni pres-                               |
| so Nimea. La lovo flotta è bat-                                   |
| tutta da Conone presso Cnido.                                     |
| Battaglia vinta da' Lacedemoni a                                  |
| Coronea. 218<br>V. Agesilao vittorioso ritorna a                  |
| . V. Agefilao vittoriojo ritorna a                                |
| Sparta Ei si conserva tuttavia                                    |
| nella sua semplicità, e ne' suoi an-                              |
| tichi costumi. Conone ristabilisce le                             |
| mura d'Atene. Pace vergognosa<br>a' Greci conchiusa per Antalcide |
|                                                                   |
| Lacedemone. 235. VI. Guerra d'Artaserse contro Eva.               |
| gora di Salamina. Elogio, e ca-                                   |
| rattere di questo Principe. Teriba-                               |
| zo accusato falsamente: il di lui                                 |
| accusatore resta punito.                                          |
| Giudizio di Teribazo. 261                                         |
| VII Speciaione d' Artaserse contro                                |

i Ca-

| i Cadusiani. Storia di Datamo Ca-       |
|-----------------------------------------|
| - riano . 264                           |
| CAP. IV. Storia abbreviata di So-       |
| crate. 278                              |
|                                         |
| §. I. Nascita di Socrate. Egli s'ap-    |
| plica tosto alla scultura; poscia al-   |
| le studio delle scienze: avanzamen-     |
| ti mirabili ch' egli ha fatto . Suo     |
| gusto per la morale: suo carattere:     |
| fuoi impieghi : ciò ch' egli bbe a      |
| soffrire per lo cattivo umore della sua |
| femmina. 279                            |
| 6. II. Del Demonio, o sia spirito       |
| domestico di Socrate. 288               |
| §. III. Socrate dichiarato il più sa-   |
| vio degli uomini dall' Oracolo di       |
|                                         |
| Delfo. 293                              |
| §. IV. Socrate si dà tutto affatto      |
| all'ammaestramento della Gioventu       |
| d' Atene . Vincolo de suoi scolari      |
| con esso lui. Principj mirabili,        |
| ch' ei loro inspira, o sia per lo go-   |
| verno, o sia per la religione. 296      |
| S. V. Socrate s'applica a discredi-     |
| tare i Sofisti nella mente de gio-      |
| vani d' Atene . Ciò che fa d'uopo       |
| intendere per l'Ironia, che gli è       |
| attribuita.                             |
| VI. Socrate è accusato di pen-          |
| far malamente degli Dei, e di           |
|                                         |
| cor-                                    |

- · corrompere la gioventu d' Atene.
- + Ei si disende senza viltà, e senz' arrifizio. E' condannato alla mor-

te.

- S. VII. Socrate niega di salvarsi dalla prigione. Passa l'ultimo giorno della sua vità, trattenendosi co fuoi amici sopra l'immortalità dell'anima. Egli bee la cicuta. Gastingo de' suoi accusatori. Onori fatti in memoria di Socrate.
- §. VIII. Riflessioni sopra il giudizio recato contra di Socrate dagli Ateo niesi, e sopra Socrate medesimo. 357

## LIBRO DECIMO

# Costumi, e Usanze de' Greci.

#### CAPITOLO PRIMO.

| ART. I. El govern                                       | 10 Politica  |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| CO                                                      | 268          |
| Del governo di Sparta.                                  | 270          |
| §. I. Idea abbreviata del                               |              |
| di Sparta. La perfetta                                  |              |
|                                                         |              |
| ne alla Legge n' era co                                 |              |
| Ma.                                                     | 371          |
| §. II Amore della povertà                               | liavilito in |
| Isparta.                                                | 377          |
| S. III. Leggi di Candia sta                             | ibilite per  |
| Minos, modello di quelle                                | di Spar-     |
| ta.                                                     | 383          |
| ART. II. Del governo                                    | d'Atene.     |
| Minos, modello di quelle<br>ta.<br>ART. II. Del governo |              |
| S. I. Fondo del Governo d'                              | Atene Sta-   |
| bilito da Solone.                                       |              |
| §. II. Degli Abitanti d'At                              |              |
| I. De Cittadini                                         | 402          |
| 2. De Forestieri.                                       | 404          |
| The work of the state of                                | 3.De         |
|                                                         | 3.20         |

| 3. De' Servi                           |
|----------------------------------------|
| §. III. Del Configlio, ovvero Sena-    |
| to de Cinquecento. 407                 |
| §. IV. Dell' Areopago. 411             |
| 6. V. De' Magistrati, 415              |
| S. VI. Delle Assemblee del Pepo-       |
| 10.                                    |
| §. VII. De' Giudizj. 420               |
| S. VIII. Degli Amfittioni. 422         |
| S. IX. Delle rendite degli Atenie-     |
| fi. 427                                |
| S. X. Dell' Educazione della Gioven-   |
| tù. 429                                |
| I. Danza, e Musica. 430                |
| 2. Degli Esercizj dell' animo.         |
| 437                                    |
| CAP. II. Della Guerra. 439             |
| §. I. Popoli della Grecia in ogni tem- |
| po assai bellicosi, massimamente i     |
| Lacedemoni, e gli Ateniesi si sono     |
| sempre segnalati. ivi.                 |
| §. II. Origine, e cagione del corag-   |
| gio, e della virtu militare, per       |
| sui gli Spartani, e gli Ateniesi       |
| si sono sempre distinti. 441           |
| S. III. Varie sorte di truppe, di      |
| cui le Armate de' Lacedemoni,          |
| e degli Ateniesi erano composte.       |
| 446                                    |
| §. IV. Della Navigazione, de' Va-      |
| [cel-                                  |

|    | Jeens   | , . | utiiu | Juni    | e marti  | unna. |
|----|---------|-----|-------|---------|----------|-------|
|    | 453     |     |       |         |          |       |
| 9. | niesi.  |     | re pa | riicola | re degli | 463   |
| 6. |         |     | ttere | comun   | ne de'   | Lace  |
|    |         |     |       |         | e degli  |       |
|    | niesi . |     | ,     |         |          | 472   |

Fine della Tavola

# STORIA ANTICA DE' PERSIANI,

DE'GRECI.

Pianta, e divisione di questo quarto volume.

Uesto quarto volume contiene la storia di ventott' anni, dalla rotta di Nicia in Sicilia, successa l'anno decimonono della guerra del Peloponneso, e l'anno undecimo di Dario Noto, fino al decimonono del regno di Artaserse Mnemone, due anni dopo la pace di Antalcide; cioè dopo l'anno del Mondo 3591. sino al 3619.
Si può dividere questo volume in cin-

que parti.

La prima, che contiene tutti gli avvenimenti di undici anni, e che comincia immediatamente dopo la sconsitta degli-Ateniesi, comprende il ritorno glorioso di Alcibiade in Atene, le imprese di Lifandro, e di Callicratida Spartani; la presa di Atene, che ultimo la guerra del Peloponneso, la morte di Dario Noto: le turbolenze domestiche della Corte di Persia nel principio del regno di Artaserse Mnemone; la morte di Alcibiade; Roll Stor Ant. Tom. IV.

il ristabilimento della libertà in Atene; e i primi anni di Agesilao Re di Sparta.

La seconda rappresenta l' intraprendimento del giovane Ciro contra suo fratello Artaserse, e la famosa ritirata de' dieci mila: fatti occorsi nel breve spazio

di poco più d'un'anno.

La terza mostra ciò ch' è avvenuto pel corso di 16. anni, dal ritorno de' Greci sino alla pace di Antalcide; tempo in cui principalmente comparirono Agesilao Re di Sparta, e Conone Generale Ateniese.

La quarta è un compendio della vita di Socrate, della sua condanna, e della

fua morte.

La quinta espone ciò che spetta a'costumi, e alle usanze de' Popoli della Grecia, spezialmente degli Spartani, e degli Ateniesi, il governo politico e militare, la religione, le Feste, i Giuochi, le battaglie sì celebri nella Grecia.

Nell'intervallo di trent'anni, che contiene questo volume, la Sacra Scrittura efferva un profondo filenzio intorno alla Storia degli Ebrei, e questo silenzio durera sino alla storia de' Maccabei.

I fatti più considerabili presso i Romani in questo tempo, sono l'assedio di Vejo, Roma presa da Galli, le vittorie di M. Furio Camillo; il che si stende presso poco dall' anno della fondazione di Roma 350. sino al 380.

# CAPITOLO SECONDO. DARIO.

Questo Capitolo, che seguita il Libro precedente, comprende la storia degli otto ultimi anni della guerra del Peloponneso, che corrispondono ad altrettanti anni di Dario Noto Re di Persia.

#### 6. I.

Continuazione della sconfitta degli Ateniesi in Sicilia. Ribellione degli Alleati. Alcibiade diviene potente presso Tisaferne.

A rotta degli Ateniesi fotto Siracu- An. del M. sa cagionò grandi rivoluzioni in 3591. Intutta la Grecia. I popoli che non ave- G. C. 413. vano ancor preso alcun partito, e che lib. 8. p. aspettavano l'esito per determinarsi, ri 553. solvettero di dichiararsi contra di loro. Gli alleati degli Spartani credettero effer giunto il tempo di liberarsi per sempre da una guerra loro sì gravosa; col dar presto fine alla rovina di Atene. Quelli fra gli Ateniest, che li seguitavano per forza, non iscorgendo che la Repubblica fosse mai più per risorgere, stimarono bene il dover profittare d'una sì favorevole occasione, per iscuorere il giogo della dipendenza, e porsi in libertà. Queste disposizioni fecero venir in capo gran disegni agli Spartani, già lusingati

#### 4 STORIA ANTICA

Dan odalla speranza, che i loro alleati di Sicilia sossero per venire nella Primavera, con un'armata navale, ingrossata dagli avanzi di quella di Atene.

Id. pag. 533: 558.

In fatti i Popoli di Eubea, quelli di Scio, e di Lesbo, e molti altri, fecero sapere agli Spartani, ch' eglino erano pronti ad abbandonare il partito degli Aténiesi, s' essi volessero accettarli sotto la lor protezione. Giunsero nel tempo stesso Deputati a nome di Tisaserne, e di Farnabazo; il primo Governatore della Lidia, e della Imia, l'altro dell'Ellesponto. Questi due Vicere di Dario non mancavano di attenzione, nè di zelo per el'interessi del loro comune Sovrano. Tisaferne promettendo agli Spartani di somministrare tutte le spese necessarie alle loro truppe, stimolavali ad armarsi quanto prima, e adunarsi a lui, perchè la flotta degli Ateniesi gl'impediva il raccogliere nella sua partenza le ordinarie contribuzioni, nè egli aveva potuto inviare al Re quelle degli anni precedenti . Dall' altro canto egli sperava con questo potente foccorso di debellare più agevolmente un Signore, ch' erasi ribellato nella Caria, tenendo ordine dal Re di condurlo vivo o morto: era questi Amorge, bastardo di Pissune. Farnabazo dimandava nel tempo stesso vascelli, affine di staccare le città dell'Ellesponto dall'ubbidienza degli Ateniesi, che impedivano anche a lui il levare i tributi Spardella sua Provincia.

DE' PERSIANI.

Sparta stimo bene il dover prima com- No To. piacer Tisaferne, e'l credito di 'Alcibiade contribuì non poco a far prendere questa risoluzione. Egli partì con Calcideo alla volta di Scio, che follevossi al loro arrivo, e si dichiaro per gli Spartani. Alla novella di questa sollevazio. ne, Atene delibero che fossero estratti dal tesoro i mille \* talenti , ch' erano lioni . tenuti in deposito dal principio della guerra, e annullò il Decreto, che proibiva il levarli. Poco tempo dopo si ribello anche Mileto . Tisascrne, unite alle sue le truppe Spartane, assalì e prese la cit-tà di Jaso, dov' erasi ricovrato Amorge, che fu preso, e mandato in Persia. Questo Satrapo diede un mese di paga a 116. 8. p. tutto l'esercito, a ragguaglio d'una 568. dramma, cioè di dieci soldi per giorno ad ogni soldato, dicendo aver ordine di non darne in avvenire che la metà.

Allora Calcideo a nome di Sparta fe- Thucyd. ce un trattato con Tisaserne, uno de'lib. 8. pag. di cui principali articoli era, che tutto il 561. paese ch'era stato di ragione del Re; o de fuoi precessori, restasse per lui; e questo accordo su rinnovato qualche tempo dopo da Teramene altro Generale Spartano, con alcune mutazioni di pocò momento. Ma quando Sparta venne all' esame del trattato, trovò essersi accordato troppo al Re di Persia, col ceder-gli tutte le terre, ch' erano state posse-dute da' suoi antenati, il ch' era un far-

DAR rolo padrone della maggior parte della Grecia, della Tessaglia, della Locride, di tutto il paese sino alla Beozia, senza parlare dell' Isole; e che quindi ne avverrebbe che gli Spartani in luogo di mettere la Grecia in libertà, l'avrebbero fatta serva. Fu dunque di mestieri il farvi nuove mutazioni. Tisaserne, e gli altri Satrapi non vi acconsentirono si di leggieri; ma si sece un nuovo trattato, come saro vedere a suo luogo.

Intanto molte città della Jonia si dilib. 8. pag. chiararono del partito di Sparta, al che 577. 579. molto cooperò Alcibiade. Agide già suo Plut. in nimico, a cagione dell'ingiuria ricevuta, Alcib. pag. tollerar non poteva la gloria ch'egli acqui-204. Diod. stava. Imperciocche non si faceva cosa g. 164. 165. slevna serva di Alcibiada acqui-

stava. Imperciocche non si faceva cosa alcuna senza il parere di Alcibiade e comunemente dicevasi, ch'egli riuscir faceva tutte quelle che intraprendevansi. I più potenti, e i più ambiziosi Spartani, mossi da' medesimi sentimenti di gelosia, lo vedevano di mal occhio, e finalmente secero sì co'loro raggiri, che obbligationo i primi Magistrati a scrivere in Jonia, che sosse fatto morire. Avvertito segretamente Alcibiade di quest' ordine, non tralasciò d' impiegarsi a prò degli Spartani, ma seppe sì ben guardarsi, che scansò tutte le insidie, che gli erano satte.

Per maggior sieurezza si getto nelle An del M. braccia di Tisaserne, Satrapo del gran-3593. In. Re a Sardi; e non istette molto che si G. C. 411 vide giunto al primo grado di credito, e DE PERSIANI.

di autorità nella Corte di questo barba- No To. ro. Imperciocche questo Persiano, pieno d'inganni e di astuzie, grand'amico de' furbi, e de'malvagi, e che nulla pregiava la semplicità e la sincerità, non poteva a meno di non ammirare la scaltra docilità di Alcibiade, la facilità colla quale prendeva ogni costume, e ogni carattere, e la sua grand abilità nel maneggio degli affari. Non era però egli di cuore si duro, ne di un natural si selvaggio, onde poter resistere alle gentilezze, e agli allettamenti della sua conversazione, e del suo commerzio. Que' medesimi, da'quali era più temuto e invidiato, incantati in qualche maniera dal dolce suo tratto, e dalle sue cortesi maniere, dissimular non potevano l'estremo piacere, che provavano nel vederlo. e nel trattarlo.

Tisaferne adunque benche serocissimo; e come quegli che più d'ogni altro Persiano odiava i Greci su talmente sedotto
dalle gentilezze, e dalle attrattive di
Alcibiade, che si abbandono tutto a lui
non cereando se non di piacergli, sempre più accarezzandolo: cosicche diede il
nome di Alcibiade al più ameno de'suoi
giardini, e al più delizioso, sì per l'abbondanza dell'acqua, e per la frescura
de'boschi, come per la bellezza stupenda de'ritiri, e delle solitudini, che l'arte e la natura abbellivano a gara, ed
ove scorgevasi una magnificenza reale:

A 4 Al-

#### STORIA ANTICA

DARIO

Alcibiade che vedeva non esservi più sicurezza per lui presso gli Spartani, e che sempre temeva il risentimento di Agide, coninciò a disporre contra di essi l'animo di Tisaferne, per impedirgli il soccorrerli con tutte le sue forze, e'l rovinar totalmente gli Ateniesi . Non durò gran fatica in far entrare il Satrapo ne' suoi disegni, che confacevansi agl' interessi del suo Sovrano, e agli ordini che aveva da lui ricevuti. Imperciocchè, dopo il famofo trattato conchiuso sotto Cimone, i Re di Persia non osando più di attaccare apertamente i Greci, studiarono di rovinarli per un'altra strada. Proccurarono di eccitar sottomano tra essi delle divisioni, e di fomentarle a forza d'oro che in somme confiderabili giugner facevano ora ad Atene, ed ora a Sparta. Si applicarono a bilanciare per modo le forze di queste due Repubbliche, che una non potesse opprimer del tutto l'altra. Non accordavano ad esse se non leggieri soccorsi, e che non erano decisivi, affine di snerbarle insensibilmente, e di consumarle a poco a poco, indebolendo l'una con l'altra.

In questo genere di condotta, la Politica fa consistere l'abilità de' Ministri, che dal fondo del lor gabinetto, senza mettersi in iscompiglio, senza fare grandi spese, senza levare numerosi eserciti, giungono a indebolire gli Stati, la di cui potenza fa lor ombra, col seminar divisione nel seno medesimo degli Stati,

o col.

DE PERSIANI.

o col fomentar gelosie fra i popoli vici-Noro.
ni, per farli venire gli uni contra gli altri alle mani.

· Bisogna però consessare, che una tale politica non ci dà un'idea molto vantaggiosa de' Re di Persia. Ridursi, potenti com'eran eglino, a queste vie basse, oscure, e torte, era un confessare la lor debolezza, e un mostrarsi incapaci di attaccare con forza aperta i loro nimici, e di vantaggiarsi co' mezzi onorati. Dall'altro canto egli è permesso usar tan strade co' popoli, contra de' quali non v'è di che dolers, che vivono in pace sulla fede de' trattati, e che non hanno altra colpa, se non di poter esser un giorno nocivi? Si può egli mai con segrete corruzioni tentare la fedeltà de' sudditi , e farsi complici del lor tradimento, armando le loro mani contra la lor propria patria?

Qual nome, qual fama non si sarebbe acquistato un Re di Persia, se, contento de' vasti, e ricchi Stati datigli dalla Provvidenza, avesse impiegato se medessimo, la sua potenza, e anche le sue ricchezze, per conciliare fra di essi i popoli vicini, per dissipare le lor gelosie, per impedire l'ingiustizie; e se temuto, e rispettato da tutti, sosse divenuto il mediatore delle lor differenze, il vincolo della pace, e'l mallevadore de' trattati? Havvi conquista, per grande che sia, la male si avvicini e quelle sociali.

quale si avvicini a questa gloria?

I 5. Tifa-

TO STORIA ANTICA

Tisaferne operava secondo altri principi; e pensava solo mettere i Greci nell' impossibilità di attaccare i Persiani. loro comuni nimici . Entrò dunque in buon grado ne' disegni di Alcibiade; e mel tempo stesso, che dichiaravasi apertamente per gli Spartani non lasciava di assistere nascostamente, e per mille vie indirette gli Ateniesi, o col differire la paga della flotta Spartana, o col ritardare l'arrivo di quella di Fenizia, che da gran tempo faceva loro sperare. Non perdeva alcuna occasione di dare ad Alcibiade contrassegni di stima, e di amicizia : perlochè questo Generale divenne egualmente considerabile presso amendue le parti. Gli Ateniesi, che si vedevano mal impacciati nell' effersi addossato il suo odio, erano per pentirsi della condanna che avevano pronunziata contra di lui - Alcibiade dal suo canto, molto annojato nel vedere gli Ateniesi in uno stato si deplorabile, cominciò a temere, se la città di Atene sosse interamente sovinata, di cadere nelle mani degli Spartani che mortalmente l'odiavano.

#### . §. II.

E'progettato il ritorno di Alcibiade in Atene con patto di stabilirvi l'Aristocrazia in luogo della Democrazia. Tisaferne conclude un nuovo trattato cogli Spartani.

Ciò, che attualmente occupava più gli Thueyd. Ateniesi, era Samo, dov'essi avevano 378 537-tutte le loro sorze. Di là colla loro slot- Plue in ta rimettevano alla loro ubbidienza le Aleib. p. città, che gli avevano abbandonati, te- 204 205. nevano le altre in dovere, ed erano anche in istato di far testa a' loro nimici, sopra de quali riportate avevano molte vittorie. Ma temevano Tisaferne, e le cento e cinquanta navi di Fenizia, ch'egli aspettava ad ogni momento e ben vedevano, che dopo l'unione d'una si potente flotta, non v'era più salvezza per la loro città. Alcibiade, pienamente avvifato di quanto avveniva presso di essi, spedì segretamente a Samo a' principali Ateniesi, per rilevare i lor sentimenti. e per far sapere non esser egli lontano di ritornare in Atene, purche si desse l' amministrazione della Repubblica a' Grandi, e a' Potenti , e non al vile popolaccio che scacciato lo aveva. Alcuni de' primi partirono da Samo col disegno di concertare seco lui i mezzi più opportuni per far riuscire l'affare, Ei promise di proc-

#### 12 STORIA ANTICA

DARIOcurare agli Ateniesi non solamente l'amicizia di Tisaferne, ma anche quella del Re, con patto che si abolisse la Democrazia, cioè il governo popolare; perchè il Re si chiamerebbe più sicuro sulla parola de'Grandi, che su quella d'un po-

polo incostante, e leggiero.

I Deputati diedero volentieri orecchio a queste proposizioni, e concepirono grandi speranze di sgravar se medefimi d'una parte delle pubbliche imposizioni, perchè essendo i più ricchi, erano anche i più aggravati ; e di rendere la loro patria trionfante, dopo efsersi impadroniti del governo. Al loro ritorno cominciarono a guadagnar coloro ch' erano più acconci al loro disegno, quindi fecero sparger voce fralis truppe, che I Re pareva disposto a dichiararsiin favore degli Ateniesi, e a pagar l' Armata, con patto che Alcibiade fosse ristabilito, e che fosse abolito il governo popolare. Questa proposizione sorprese sulle prime i soldati, e trovo della opposizione nella maggior parte; ma la lufinga del guadagno, e la speranza d'una mutazione, che sarebbe lor profittevole, addolci ben presto ciò ch' essa aveva di duro, e di spiacevole, e sece-per sino nascere in essi un desiderio violento di richiamare Alcibiade.

Frinico; uno de' Capi, giudicando, com' era vero, che Alcibiade poco fi cu-rasse della Oligarchia, egualmente che

della

della Democrazia, e che, in detestando No To: la condotta del Popolo; altro non cercasse che'l favore de' Nobili per farsi ristabilire, ebbe il coraggio di opporsi alle risoluzioni ch' erano per esser prese. Rappresentò, che'l cambiamento, che meditavasi, potrebbe suscitare una guerra civile, che cagionerebbe la rovina dello Stato; che v'era poca apparenza, che 'l. Re di Persia preser sse l'alleanza degli Ateniesi a quella degli Spartani a lui più vantaggiosa; che una tal mutazione non: terrebbe gli alleati in dovere, e non vi farebbe rientrare quelli, che n'erano usciti, perchè eglino amerebbero ancora più de la lor libertà; che 'l governo d'un picciol numero d'uomini ricchi e potenti nonsarebbe più savorevole a' cittadini o agli alleati, di quello del popolo, perchè l'ambizione era quella che cagionava tutti i mali in una Repubblica; e i ricchi erano quelli ch' eccitavano tútti i torbidi pel loro ingrandimento; che si usavano più violenze in uno Stato sotto il dominio de' Grandi, che sorto quello del Popolo, la di cui autorità li teneva in freno, e serviva di afilo a quelli, ch' eglino volevano oppressi : che gli alleatiben lo sapevano dalla loro propria sperienza senza che vi fosse duopo il dar. loro lezioni su questo punto.

Queste quantunque sagge rissessioni non ebbero alcun' effetto. Pisandro su man-

DARIodato in Atene con alcuni della ftessa fazione, per proporre il ritorno di Alcibiade, l'alleanza di Tisaserne, e l' abolizione della Democrazia. Eglino secero sapere, che cambiando governo, e richiamando Alcibiade, si trarrebbero dal Re di Persia potenti soccorsi, i quali sarebbero un mezzo sicuro per trionfare di Sparta. A quella proposizione il maggior numero si scosse e principalmente i nimici di Alcibiade. Fra l'altre ragioni allegavano le imprecazioni, e l'esecrazioni fulminate da Sacerdoti, e da tutti gli altri ministri della religione contr' Alcibiade, e anche contra quelli che proporrebbero il richiamarlo. Ma Pifandro avanzandosi in mezzo alla folla, dimando loro, se sapevano qualche altro mezzo di falvar la Repubblica nel lagrimevole stato, cui ella n'era ridotta; E confessando essi che no , egli soggiunse che trattavasi di salvare lo Stato, e non l'autorità delle leggi, alle quali si potrebbe poscia provvedere; ma che presentemente quest'era l'unica strada , ond'acquistare l'amicizia del Re, e quella di Tisaserne. Benche quelta mutazione fosse di sommo dispiacere al popolo, egli alla fine vi acconfentì, colla speranza di ristabilire un giorno la Democrazia, come prometteva Pisandro, e ordino ch'egli andasse, seguitato da dieci. Deputati a trattare con Alcibiade, e Tisasserne : e intanto Frinico su richiama-

15

to, e su eletto un altro in sua vece per Noro. comandare la flotta.

I Deputati non trovarono Tisaferne così ben disposto, come su loro satto sperare. Egli temeva i Peloponnesi, ma non voleva rendere troppo potenti quelli di Atene. Era sua politica, giusto il consiglio di Alcibiade, il lasciare i due partiti sempre in guerra per indebolirli, e consumarli l'uno coll'altro. Egli fi mostrò dunque assai difficile, e chiese in primo luogo, che gli Ateniesi gli abbandonassero tutta la Jonia; poscia che vi aggiugnessero l'Isole vicine: e quando gli surono accordate queste dimande, ricercò di più in una terza conferenza, che gli fosse permesso l'allestire un' armata navale, e'l corseggiare i mari della Grecia, il ch'era formalmente proibito nel celebre trattato conchiuso sotro Artaserse. Allora lo sdegno sciolse il congresso; e i Deputati conobbero, che Alcibiade gli aveva ingannati.

Tisaferne conchiuse senza perder tempo co'Peloponnesi un nuovo trattato,
in cui si risormarono gli articoli, che
dispiacquero ne'due precedenti. Quello,
col quale cedevasi alla Persia generalmente tutti i paesi possediti da Dario
attualmente regnante, e da' suoi precessori, su ristretto alle Provincie dell'
Asia. Il Re impegnossi di supplire a
tutte le spese ordinarie, per mantenere
la stotta degli Spartani nello stato, in
cui era attualmente, sinchè però giu-

gneffe

Darro gnesse quella di Persia; dopo l'arrivo della quale sarebbero tenuti a mantener-la eglino stessi, se non volevano che'l Re la pagasse, con patto di rimborsar-lo, terminata la guerra. Il trattato spie-gava, ch'eglino unirebbero insieme le loro forze per far la guerra, o la pace di consenso comune. Tisaferne, per mantenere la sua promessa, spedì la slotta di Finicia. Questo trattato su conchiuso l'anno decimoterzo di Dario, e ventesimo della guerra del Peloponneso.

## S. III.

Conferita in Atene tutta l'autorità a Quattrocento uomini, se ne abusano tirannicamente, è perciò sono scacciati. Alcibiade è richiamato. Dopo vari accidenti, e molte considerabili conquiste, ei ritorna trionfante in Atene; ed è satto Generalissimó. Fa celebrare i gran sagrifizi, e parte colla flotta.

Tbuejd. Pisandro, ritornato in Atene, trovo lib. 8. pag. le cose di molto avanzate, zispetto alla 500. 594. mutazione da lui proposta in partendo, Ateib. pag. e vi diede ben presto l'ultima mano. Per dare una forma a questo nuovo governo sece nominare dieci Commessari con un potere assoluto, i quali però dovessero in un tempo prescritto render conto al popolo di ciò, che avessero fatto. Spirato questo tempo convocarono l'assemblea, e cominciarono a stabilire, che sosse di ciò e cominciarono a stabilire, che fosse

DE' PERSIANI.

fosse permesso a ciascheduno il proporre Noto. ciocche gli piacesse, senza che possa essere accusato di aver violate le leggi, nè fargli in conseguenza sofferir cosa alcuna. Fu poscia decretato, che si formasse un nuovo Configlio, che farebbe padro-ne degli affari, e ch' eleggerebbe nuovi Magistrati. A tal uopo furono destinati cinque Presidenti, che nominassero cen-to personaggi, de quali eglino sormerebbero una porzione, e ciascheduno di ess ne scegliesse, e ne associasse tre a suo piacere, che in tutti verrebbero ad essere quattrocento, a' quali su dato un potere assoluto. Ma per tener a bada il popolo, e consolarlo con un' ombra di governo popolare, mentre ch' eglino stabilivano una vera Oligarchia, differo, che questi quattrocento chiamerebbero a Consiglio cinque mila Cittadini, quando giudicassero esservi di ciò duopo. Tenevansi giusta il solito il Consiglio, e le assemblee del popolo; ma non si faceva però cosa alcuna senza un ordine de' Quattrocento. In questa maniera il popolo di Atene fu spel corso di quasi cent'anni, da ppoiche egli aveva abolita la tirannia de' Pisistratidi

Dappoiche questo decreto su approvato, e che l'assemblea su separata, i Quattrocento armati di pugnale, e accompagnati da cento, e venti giovani, di cui si servivano quand'era necessario il sare qualche esecuzione, entrarono in Sena-

DARIOto, e costrinsero i Senatori a ritirarsi dopo aver loro pagato quel ch' era ad essi dovuto de' loro stipendi. Crearono nuovi Magistrati, tratti dal loro corpo, osservando in questa scelta le solite cerimonie. Non giudicarono effer ben fatto il richiamare i banditi, per non essere costretti a far ritornare Alcibiade, il di cui predominio era da essi temuto, veggendo che ben presto sarebbesi fatto padrone del popolo. Usando tirannicamente del loro pótere uccidevano gli uni , esiliavano gli altri, e confiscavano impune-mente i loro averi. Tutti quelli che osavano di opporsi a questa mutazione, o anche di lamentarsi, erano sotto qualche falso pretesto messi a morte, e guai a chi avesse chiesta giustizia per gli uccisi. I Quattrocento, subito dopo il loro stabilimento, spedirono dieci Deputati a Samo per farsi approvare dall'esercito.

Thueyd. 1. Ma sapevasi già quant'era avvenuto in 8 pag. 595. Atene, e le milizie a tale novella eraPlut.in Al. no montate in surore. Deposero tosto
ciò p. 205. molti Capi, ch'erano lor sospetti, e ne
Diod. pag. posero altri in loro vece, di cui Trasi165.

lo, e Trasibulo erano i principali, e i più accreditati. Alcibiade su richiamato, è scelto da tutto l'esercito per Generalissimo. Voleano in quello stesso momento sar vela verso il Pireo, e andar ad attaccare i Tiranni, ma egli vi si opppose, dicendo ch'era prima duopo, ch'egli si abboccasse con Tisaserne, e che

#### DE' PERSIANI.

che, avendolo eletto Generale, poteva-Noto.
no riportarsi sopra de lui intorno alle cure
della guerra. Egli parti incontanente per
portarsi a Mileto, essendo suo principale
disegno il farsi vedere a quel Satrapo con
tutto il potere, che gli su conserito, e mostrargli ch'egli era in istato di fargli gran
bene, e gran male. Quindi ne avvenne,
che siccome aveva tenuto in freno gli
Ateniesi col mezzo di Tisaserne, così
tenne in rispetto Tisaserne col mezzo degli Ateniesi, e si vedrà in progresso, che
non su inutile questo abboccamento.

Ritornato Alcibiade in Samo vi trovò gli animi più inaspriti di prima. Esfendo egli assente erano giunti i Deputati de' Quattrocento, e avevano, ma in darno, proccurato di giustificare presso i soldati la mutazione fatta in Atene. Il loro discorso, che su più volte interrotto dalle grida tumultuose, non servi che a vie più irritarli, e dimandavano con istanza di essere tosto condotti contra i Tiranni. Alcibiade non fece in questa occasione ciò che fatto avrebbe ogni altro, che si fosse veduto innalzato ad una sì alta dignità dal favore del popolo. Imperciocche non giudico dover compiacere in tutto, e niente riculare a coloro, che di fuggitivo, e bandito fatto lo avevano Capitano Generale d' una flotta di tante navi, e d'un esercito sì numeroso, e sì formidabile: ma da uomo di Stato, e da gran politico, si cre-

DARIOde obbligato ad opporsi al cieco surore, ch' era per precipitarli in un evidente pericolo, e impedir loro il commettere un errore, che sarebbessato senza dubbio cagione della loro totale rovina. Questa saggia fermezza salvò la Città di Atene. Imperciocche, s'eglino avessero subito fatta vela per ritornarsene . i nimici si sarebbero. senza resistenza, fatti padroni della Jonia; dell' Ellesponto, e di tutte l' Isole, mentre gli. Ateniesi ; portando la guerra nella loro propria città avrebbero confumate tutte le loro forze gli uni contra gli altri. Impedì che non fossero maltrattati i Deputati, e licenziolli, dicendo ch'eglinon si opponeva, che i cinque mila Cittadini avessero la suprema autorità nella Rez pubblica; ma che bisognava deporte i Quattrocento, e ristabilire il Senato. . .

Thueyd, Mentre agitavansi tutte queste cose. 604. 606. avvicinavasi la flotta di Finizia, aspet-

la Pamfilia.

tata con impazienza dagli Spartani, e \*Città del-si seppe ch' era giunta ad \* Aspendo. Tisaserne parti per andargli incontro, fenza che indovinar si potesse il vero motivo del suo viaggio. Egli aveva prima raccolta questa flotta per lusingare i Peloponnesi, colla speranza di codesto potente soccorso, e per-impedire i loro progressi , sacendogliela aspettare . Fu creduto che partisse per la medesima cagione, affinchè eglino non facessero alcuna mossa nella sua assenza, e che i loro soldati de marinari disertassero per manmancanza di paghe. Che che ne sia, egli No To. senza dubbio non la conduste per tener sempre la bilancia uguale, così richiedendo l'intereste del Re di Persia, e per consumare gli uni, e gli altri colla lunghezza della guerra. Imperciocchè sarebbegli stato agevole il terminarla col soccorso di questa nuova stotta, mentre quella del Peloponneso era da se sola egualmente sorte, che quella di Atene. La scusa frivola ch'egli allegò, di non averla condotta, perchè non era peranche compiuta, sa chiaramente vedere ch'egli aveva avuto qualche altro motivo.

Il ritorno inutile de' Deputati, che furono inviati a Samo, e la risposta di Alcibiade, eccitarono nuove turbolenze nella Città, e diedero un colpo mortale all' autorità de' Quattrocento. Crebbe di gran lunga più il tumulto, quando giunse novella, che i nimici, dopo aver battuta la flotta mandata da' Quattrocento in soccorso dell' Eubea, s' erano fatti padroni dell'Isola . cosicchè in Atene furono universali il terrore, e l'avvilimento. Imperciocchè nè la sconfitta di Sicilia, nè alcun' altra delle precedenti era stata di tal conseguenza, come la perditali quest'isola, da cui la Città riceveva soccorsi considerabili, e ne cavava tutte le sue provvisioni. Se nel disordine, in cui era allora Atene divisa in due fazioni, la flotta vittoriosa fosse yenuta a gettarfi nel porto, come po-

RIBUSTECA WAR

DARIO teva, l'armata di Samo non avrebbe potuto dispensarsi dal venire in soccorso della fua patria. E allora non farebbe restato alla Repubblica di tutto il suo Imperio, che la città di Atene : Imperciocche l' Ellesponto, la Jonia, e tutte l'altre Isole, veggendoss abbandonate, sarebbero state costrette a prender partito, e a passare dal canto de Peloponnesi. Ma i nimici capaci non furono d'un sì alto disegno; e non su questa la prima occasione, in cui siasi osservato, che gli Spartani hanno perduti i loro vantaggi, attesa la naturale loro lentezza.

Atene non bilanciò più un momento a deporre i Quattrocento, come autori delle turbolenze, e delle divisioni, dalle quali era lacerata. Fu richiamato di comune consenso Alcibiade, e su sollecitato ad accorrere quanto prima in ajuto della città. Ma egli, giudicando, che se ritornasse tosto in Arene, sarebbe debitore del suo ritorno alla compassione, e al favore del popolo, volle, per ren-dere glorioso, e trionfante il suo ritorno, meritarlo con qualche illustre impresa. Perloche partito di Samo con picciol numero di navi costeggiava l'Isole di Cos, e di Gn do, e avendinteso

An del M. che Mindaro, Ammiraglio di Sparta navigava con tutta la fua verso l' Elle-3595. In. G. C. 409 sponto, e che gli Ateniesi lo inseguivano, ei piego a quella parte con una estrema diligenza per soccorrere gli Areniefi; egiun-

4.31.

23

e giunse felicemente colle sue diciotto No To. navi in tempo, che le due flotte erano impegnate dirimpetto ad Abido in un combattimento, che duro fino alla notre, e in cui ciascheduna era battuta da una parte, mentre che aveva il vantaggio dall' altra. Il fuo arrivo raddoppio subito il coraggio degli Spartani, che lo credevano ancor amico, e abbatte quello degli Arenieli. Ma Alcibiade inalberando le insegne Ateniesi si lancio contro gli Spartani, ch' erano più forri, e che incalzavano gagliardamente il nimico, li pose in suga, gli spinse contro terra , e animato da questo successo, ruppe le loro navi, e fece una grande strage de foldati, ch' eransi lanciati nell' acqua per salvarsi a nuoto, benche Farnabazo non trascurasse cosa alcuna per soccorrerli, e si fosse avanzato alla testa delle sue truppe sulla riva per ajutarli nella fuga , e per salvare le loro navi Gli Ateniesi fattisi alla fine padroni di trenta navi, e avendo ricuperato quanto

perduto avevano, alzarono un troseo.

Alcibiade gonsio per sì grande successo an del M.

Alcibiade gonsio per sì grande successo an del M.

ebbe l'ambizione di voler comparire in G. C. 408.

faccia a Tisaserne in questo trionfante
apparato, e di fargli sontuosi regali a
suo nome, e a nome degli Ateniesi.

Andò dunque a trovarlo con un treno
magnisico, e degno del Generale degli
Ateniesi. Ma non incontrò quella gentile accoglienza ch' egli aspettava. Im-

DARIO perciocche Tisaserne, che vedevasi accusato dagli Spartani, e che temeva che il Re lo punisse, per non aver eseguiti i suoi ordini, trovò che Alcibiade gli si presentava molto opportuno, lo sece arrestare, e lo mando prigioniero a Sardi, per salvarsi con questa ingiustizia dalle accuse degli Spartani.

> Trenta giorni dopo, Alcibiade, avendo trovato il mezzo di aver un cavallo, scappò dalle sue guardie, se ne suggi a Clazomene; e per vendicarsi di Tisaserne se correr voce, ch'egli avealo rilasciato. Da Clazomene si portò alla flotta degli Ateniesi dove Teramene si uni a lui con venti navi di Macedonia, e Trasibulo con altre venti di Tafo. Ei fece vela a Pario nella Propontide, dov' essendo giunte tutte le sue navi al numero di ottantasei, ei parti la notte, e'l giorno dietro giunse a Proconneso, piccola Isola dirimpetto a Cizico; dov'ebbe notizia esservi Mindaro, e Farnabazo col suo esercito. Si riposò tutto quel giorno a Proconneso, e'l di vegnente schierò le milizie, e sece loro vedere la necessità di attaccare i nimici per terra, e per mare, e di farsi padroni di Cizico, mostrando loro, che se la vittoria non era compiuta'; non troverebbero ne viveri, ne soldo. Aveva usata una somma attenzione, perchè i suoi nimici non penetrassero il suo arrivo. Per fua buona ventura una gran pioggia, accompagnata da tuoni terribili, e

DE' PERSIANI.

seguitata da una densa oscurità, gli ser- No To. vì per modo ad occultare la sua impresa. che non solamente i nimici non si avvidero ch'egli si avvicinasse, ma neppure i medesimi Ateniesi, da lui fatti imbarcare con gran fretta, sentirono essere stata levata l'ancora, ed essere di già partiti.

Dileguata l'oscurità si scuoprirono le navi del Peloponneso, le quali essendosi discostate alquanto dal porto, si esercitavano in faccia al medefimo. Alcibiade temendo che i nimici , veggendosi inseguiti da un sì gran numero di navi; guadagnassero la spiaggia, ordinò a' Capitani di stare un poco addietro, e di seguirlo sol di lontano; ed egli si presenta a' nimici solamente con quaranta navi offerendo loro la battaglia. I nimici; ingannati da questo stratagemma, s'avanzano contra di lui, e s' impegnano nel combattimento. Ma veggendo arrivare le alere navi Ateniesi perdono ad un tratto il coraggio, e si danno alla fuga. Allora Alcibiade, con uno staccas mento di venti navi delle migliori, si accosta alla riva, mette piede a terra. inseguisce gagliardamente i suggitivi ; e ne uccide un gran numero. Si oppongono inutilmente a'suoi ssorzi Mindaro. e Farnabazo: uceide il primo, che combatteva con un valore ammirabile, e mette l'altro in fuga.

Gli Ateniesi con questa vittoria, che zendevali padroni de' morti, dell'armi, Roll.Stor.Ant.Tom.IV. B

DARIO delle spoglie, e generalmente di tutte le navi, e colla presa di Cizico, si assicurarono non solamente il dominio dell'Ellesponto, ma scacciarono altresì gli Spartani da tutto quel mare. Furono intercette le lettere, colle quali questi ultimi in uno stile assai Laconico davano notizial agli Efori della gran rotta, che avevano ricevuta. Erano scritte in questi termini:, E'perito il fiore della vostra arma-, ta, Mindaro è morto, le altre truppe , se ne muojono di fame, e noi non sappiamo che fare, nè a che appigliarci. Diod. 1.13. Tanta fu l'allegrezza che concepì Ate-2.177. 179. ne alla novella di questa vittoria, quanta fu la costernazione che n' ebbero gli Spartani. Mandarono tosto Ambasciatozi, per chiedere che si ponesse fine ad una guerra egualmente funesta a' due popoli, e si facesse a condizioni ragione voli una pace, che ristabilisse tra essi l' antica concordia, e amicizia, da cui si erano veduti per molti anni effetti sì falutari. Tutti i cittadini saggi, e sensati di Atene, erano di parere, che si dovesse cogliere il vantaggio d'una congiuntura sì favorevole, e proccurar di conchiudere un Trattato, che ultimasse tutte le gelosie, che placasse ogni risentimento, e che togliesse ogni dissidenza. Ma quelli, che trovavano il loro vantaggio nelle turbolenze dello Stato; impedirono l'effetto d'una sì felice disposizione. Fra gli altri Cleofone, il più ac-

DE PERSIANI. 27 creditato tra gli Oratori di quel tempo, Noto. falito sulla Tribuna, animo il popolo Æsch. in con un ragionamento violento, e sedi- orat. de falsa Lezioso, facendogli vedere, che con una gat. segreta intelligenza cogli Spartani. tradivano i suoi interessi, che gli si voi leva far perdere tutto il frutto dell'importante vittoria da lui ultimamente riportata, e levargli per sempre l'occasione di vendicarsi pienamente di tutti i torti, e di tutti i mali, che Sparta avevagli fatti soffrire. Questo Cleosone era un'uomo da nulla, un facitore di strumenti muficali ; e dicevasi di più che fosse stato schiavo, e che si fosse fatto serivere per via di frode nel Registro de' cittadini. Avanzò l'audacia, e'l furore a segno tale , che minacciò di cacciare il suo pugnale nella gola di chiunque parlate di pace ... Gli Ateniesi accecati dalla loro presente prosperità, dimenticandoli tutte le passate disavventure, promettendos autro dal coraggio ; e dalla fortuna di Alcibiade, rigettarono con alterigia: ogni proposizione di accomodamento, lenza riflettere, che non viha cosa sì giornaliera ; e si incertal quanto il successo dell'armi, Gli Ambasciatori si ritirarono schiza aver potuto ottenere cosa alcuna us Una stale cecità, un orgoglio sì irragionevole fono i forieri ordinarj di qualche gran difastro.

Alcibiade seppe bem profittare della vittoria che aveva riportata. Ando to-

DARIO sto ad assediare Calcedonia, ch'erasi ribellata contra gli Ateniesi, e che aveva ricevuto il presidio di Sparta. Durante questo assedio prese un'altra città nomata Selimbria. Farnabazo spaventato dalla velocità delle sue conquiste sece un trattato cogli Ateniefi, il quale conteneva ... Che Farnabazo conterebbe loro una certa fomma : che i Calcedonesi tor-, nerebbero all'ubbidienza, e fotto la di-", pendenza degli Ateniesi, e pagherebbero ", loro tributo: e che gli Ateniesi non sa-, rebbero alcun' atto d'ostilità sulle terre ,, di Farnahazo, il quale impegnavasi di , far condurre sicuri i loro Ambasciato, ri al gran Monarca, Bisanzo, emolte altre città, si sottomissero agli Ateniesi. An. del M. Alcibiade che ardentemente bramava

3597. In vedere la sua patria, o pure farsi vedere. G. C. 407 re a' suoi cittadini dopo tante vittorie riportate sopra i loro nimici, ripigliò il cammino di Atene. Tutte le sue navi erano ornate di scudi, e di ogni sorta di spoglie a guisa di trosei; e strascimandosi dietro, come intrionso un gran numero di navi da lui prese, spiegava anche le insegne, e gli ornamenti di quelle, che aveva bruciate, e ch' erano in maggior numero, perche l'une; e l'altre erano intorno a dugento. Fu offervato, che nel rammentarsi quanto era stato satto contra di lui, nell'avvicinarsi al porto su preso da qualche timore, e

-non ardi sbarcare; se non dopo aver

DE' PERSIANI. 29

veduto un gran numero de' fuoi parenti, Noro.

e amici, ch' erano venuti fulla riva per

riceverlo, e lo follecitavano a calare.
Il popolo era uscitto in folla dalla città

per andargli incontro. Appena comparve, che udironfi grida incredibili di allegrezza. In mezzo a quel numero infinito di Ufiziali, e soldati, tutti gli occhi erano unicamente fissi in lui, come fe fosse stato solo, ed era mirato come disceso dal Cielo, e come la stessa Vittoria. Tutti, affollandosegli d'intorno, lo accarezzavano, lo benedicevano, e lo coronavano a gara. Quelli che non potevano avvicinarsi, non cessavano di contemplarlo da lontano; e i vecchi lo mostravano a' lor fanciulli. Raccontavanti con lode tutte le belle azioni da lui fatte per la sua patria, e divenivano oggetto di ammirazione anche quelle, ch' egli fatte aveva contra di lei, durante il suo esilio, di cui eglino imputavano a se soli il disetto. Questa pubblica allegrezza era mefcolata co' dispiaceri, ecolle lagrime, cavate loro dagli occhi lalla rimembranza de' loro passati disatri, ch'eglino non potevano a meno di onfrontare colla loro presente selicità: Giammai, dicevano, ci sarebbe mancata la conquista della Sicilia, nè sarebbero svanite tutte le altre speranze da noi concepute, se posti avessimo tutti gli affari, e tutte le nostre forze nelle mani del folo Alcibiade. In  $\mathbf{B}_{3}$ u qua-

DARTO,, quale stato era mai Atene quand'egli
,, ne aveva presa la protezione, e ladi,, sesa! Non solamente ella perduto ave, va quasi tutto il dominio del mare,
,, ma era appena restata padrona de' suoi
,, borghi; e per compimento di sua scia,, gura, vedevasi anche lacerata da un'
,, orribile guerra civile. Egli avevala
,, nondimeno rialzata, e cavata dalle sue

, rovine; e non contento di averla ri-

, mella in policilo dell'imperio del ma-

" sa anche sulla terra ferma, come se la " sorte di Atene sosse stata nelle mani di

,, questo sol' uomo, sia rispetto alla sua

", rovina, sia rispetto al suo ristabilimennto, e se la vittoria sosse annessa alla

, sua persona, e prendesse i suoi ordini.

Questa favorevole accoglienza fatta ad Alcibiade, non gl'impedi il chiedere un' assemblea del popolo affinche ascoltasse le sue giustificazioni, conoscendo ben egli la necessità che v'era per la sua sicurezza, che sosse assoluto con tutte le formalità. Egli adunque comparve, e dopo aver compiante le sue disavventure, delle quali accusò, ma leggiermente il popolo, e attribuille intieramente alla sua cattiva fortuna, e a qualche demonio invidioso della sua prosperità, tenne loro discorso intorno a' disegni de loro nimici, ed esortolli a concepire grandi speranze, Gli Ateniesi, rapiti dal suo ragionamento, gli decre-

taro

tarono le corone d'oro, lo elessero Gene-Noto. rale da terra, e da mare, senza por limiti al suo potere, gli restituirono tutti i suoi averi, e ordinarono agli \* Eumolpidi, e \* Così 27º a' Banditori, che lo assolvessero dalle male-pellavansi i dizioni, che pronunziate avevano contra di Cerere. di lui per ordine del popolo, sforzandosi di riparare l'ingiuria, e l'ignominia del fuo esilio colla gloria del suo ritorno, e'di cancellare la memoria delle maledizioni, ch'eglino stessi ordinate avevano, co'voti, e colle preghiere, che facevano in suo favore. Tutti gli Eumolpidi erano intesi a rivocare le loro-imprecazioni, e'l Capo di effi, nomato Teodoro, ebbe il corag-gio di dire, Ma io non l'ho maledetto, s' egli non ha fatto male alla città, insinuando con queste ardite parole, che le maledizioni erano condizionate, nè cader potevano sul capo degl'innocenti, nè effere levate da quello de colpevoli.

In mezzo a questa gloria, e a questa risplendente prosperità di Alcibiade, la maggior parte del popolo si rattristava quando ristetteva al tempo del suo ritorno. Imperciocche era appunto arrivato il giorno, in cui gli Ateniesi celebravano una sesta in onore di Minerva, adorata sotto il nome di Agraula. I Sacerdoti levavano alla statua della Dea tutti i suoi ornamenti per lavarla, il che chiamar sece quella sesta Plunteria, e poscia la cuoprivano; e quel giorno era tenuto come uno de più sunesti, e de'

DAR 10 de' più fatali, ed era il 25. del mese Targelione, che corrisponde al secondo giorno del nostro mese di Luglio. Questa circostanza dispiacque a quel popolo superstizioso, perchè pareva che la Dea Protettrice di Atene non ricevesse di buona voglia Alcibiade, e con volto sereno, perchè cuoprivasi, e nascondevasi; quasi per rigertarlo, e allontanarlo da se.

Essendogli nondimeno riuscite tutte le cose giusta i suoi desideri, ed essendo pronte le cento navi, ch' ei doveva comandare, disseri la sua partenza con una lodevole ambizione di celebrare i gran sagrifizi, perchè dopo il giorno, in cui gli Spartani avevano fortificato Decelio, e occupate tutte le strade, che menano da Atene ad Eleusino, la sesta non era stata celebrata con tutta la sua pompa, e su di necessità il condurre la processione per mare. Nel sine di questo Volume veder si possono tutte le cerimonie particolari di questa solennità.

Alcibiade credette di chiamare sopra di se con questa bell'azione le benedizioni degli Dei, e le lodi degli uomini, se rendesse a questa sesta tutto il suo splendore, e tutta la sua solennità conducendo la processione per terra, e sacendola scortare dalle sue truppe per disenderla contra gli attacchi de'loro nimici. Imperciocche o Agide la lascerebbe passare tranquillamente, malgrado le numerose truppe che aveva in Decelio,

DE' PERSIANI.

il che scemerebbe considerabilmente la ri-Noto. putazione di questo Re, e oscurerebbe la fua gloria; o se risolvesse di attaccarla, e di opporsi al suo cammino, avrebbe allora la soddisfazione di dare un santo combattimento, un combattimento accetto agli Dei, per lo più grande, e più venerabile di tutti i loro misteri, sotto gli occhi della sua patria, e de' suoi propri cittadini, che sarebbero testimoni del suo coraggio, e del fuo rispetto verso gli Dei . V' ha grand'apparenza, che in quest'atto pubblico, ed esteriore di religione, che sensibilmente ferisce gli occhi del popolo e che seconda oltremodo il suo genio, fosse principale disegno di Alcibiade il cancellare totalmente dagli animi i fospetti di empietà, che vi secero nascere la mutilazione delle statue, e la profanazione de misteri.

Presa questa risoluzione, sa intendere agli Eumolpidi, che si preparino, manda sentinelle sull'eminenze, stacca alcuni Corridori sullo spuntar del giorno, e prendendo i Sacerdoti, gl' Iniziati, e i Confratelli, con quelli che gl' iniziavano, e cuoprendoli colla fua armata, regola tutta questa pompa con un ordine maraviglioso, e con un grande silenzio. Non si vide mai , dice Plutarco, spettacolo più augusto, nè più degno della maestà degli Dei, quanto questa militar. processione, e questa religiosa spedizione, dove quelli, che non portavano invidia B

DARIO vidia alla gloria di Alcibiade, erano coftretti confessare, ch' egli non riusciva
meno nel fare le funzioni di Sommo Sacerdote, che quella di Generale. Niuno fra i nimici ardì comparire, o turbare questa pomposa processione; e Alcibiade ricondusse la sacra truppa in Atene con una totale sicurezza. Questo successo gli diede maggior coraggio, e accrebbe per modo la sierezza, e l'audacia del suo esercito, che tenevasi per invincibile, sinche sosse comandato da lui.

Egli guadagnò talmente l'affetto de' poveri, e di tutto il basso popolo, che desideravano con affetto straordinario diaverlo per Re. Molti lo dicevano apertamente, e vi furono taluni, che rivolgendosi a lui medesimo, so esortarono a farsi superiore all'invidia, a non prendersi briga ne de decreti, ne de voti, a levare i sediziosi che intorbidavano lo Stato co' loro vani discorsi . a farsi totalmente padrone degli affari, per governare con una piena autorità, senza temere i delatori. Quanto a lui non si può dire qual fosse il suo pensiero intorno alla tirannia, ne quale il suo disegno: ma i potenti, temendo un incendio, di cui già vedevano le scintille, lo follecitarono a partire senza punto indugiare, accordandogli quanto dimando, dandogli per colleghi i Generali, che gli erano più graditi. Fece dunque vela con cento navi, e indirizzò il suo corso · verDE' PERSIANI.

verso l'Isola di Andros, ch'erasi ribella-Noro.

ta. La sua alta riputazione, e la selicità
che aveva sempre avuro in tutte le sue imprese, facevano che non si attendessero da
lui, se non cose grandi, e straordinarie.

#### §. IV.

Gli Spartani eleggono per Ammiraglio Lifandro. Egli diviene assai potente presso il giovane Ciro, che comandava in Assa. Batte vicino ad Eseso la slotta degli Ateniesi, durante l'assenza di Alcibiade. E' levato a questi il comando, e sono eletti dieci Generali in suo luogo. Callicratida succede a Lisandro.

Gli Spartani, presi da un ragionevole Xenophitimore cagionato in essi dal ritorno, e Helien. I. 1. da' felici successi di Alcibiade, comprese-142. ro che un tale nimico richiedeva che gli Plut. in si opponesse uno sperimentato Generale, Lys. p.433. capace di stargli a fronte. Con questa 434. mira scelsero Lisandro, e gli diedero il p.192. 197. comando della florta. Quando egli fu arrivato ad Efeso, trovo la Città disposta in suo favore, e-molto affezionatà a Sparta, ma per altro in uno stato-compassionevole. Impercioeche era in pericolo di divenir barbara, prendendo i costumi, e le usanze de Persiani, che facevano in essa un gran commercio sì a cagione della vicinanza della Lidia, sì perche i Generali del Re vi prendevano.

Dariod' ordinario i loro quartieri d' Inverno. Questa vita oziosa ed esseminata, piena di lusso, e'di fasto, non poteva se non dispiacere infinitamente ad un'uomo tale, qual' era Lisandro, educato sin dalla sua fanciullezza nella semplicità, nella povertà, e ne'duri esercizi che praticavansi in Isparta. Avendo condotta la sua armata ad Efeso, comando che vi si adunassero da tutte le parti vascelli da carico, che vi si facesse un'arsenale per la fabbrica delle galere, aprì i porti a' mercatauti, abbandonò le piazze pubbliche agli artefici, pose in moto, e in credito tutte le arti; e con questo mezzo riempì la città di ricchezze: e gettò sin d'allora i fondamenti di quella grandezza, e di quella magnificenza, che furono poscia vedure: tanto l'industria, e l'abilità d'un uomo solo è capace di far cambiamento in una città, e in uno Stato!

Mentre che dava quessi ordini intese che Ciro, il più giovane de'figliuoli del Re, era arrivato a Sardi: questo Principe non poteva allora avere più di sedici anni, essendo nato dopo l'innalzamento di suo Padre alla corona nell'anno decimo settimo del suo regno. Paristide sua madre n'era idolatra, e poteva tutto sull'animo di suo marito. Ella secegli dare il Governo supremo di tutte le Provincie dell'Asia Minore: comando, che soggettava a' suoi ordini tutti i Governi particolari della parte più importante dell'Imperio. La mira di Parissa.

DE PERSIANI.

risatide era, senza dubio, di mettere que- No Tosto giovane Principe in istato di disputar la corona a suo fratello dopo la morte del Re, come si vedrà che in fatti lo fece. Una delle principali istruzioni, che gli diede il Padre, mandandolo nel suo Governo, fu di accordare foccorsi particolari agli Spartani contra gli Ateniesi: ordine assai opposto alla politica, che avevano sin' allora seguitata Tisaserne, e gli altri Governatori di quelle Provincie. La loro massima inalterabile era stata di ajutare ora un partito ora l'altro, per bilanciare in modo le loro forze, che uno non potesse giammai totalmente opprimer l'altro; quindi avveniva che indebolivansi tutti due colla guerra, e che un folo partito non eragiammai in istato di formare alcuna impresa contra l'Imperio Persiano.

Lisandro avendo dunque inteso che Ciro era arrivato a Sardi, partì da Eseso
per andarlo a salutare, e per lamentarsi
della lentezza, e della mala sede di Tisaserne, che malgrado gli ordini da lui
ricevuti di sostenere gli Spartani, e di
cacciare gli Ateniesi dal mare, aveva
sempre sottomano savoriti gli ultimi in
considerazione di Alcibiade, cui erasi tutto consagrato, e ch' egli solo era stato
la cagione della perdita della stotta, artesa la scarsa provvisione somministratale. Questo discorso recò piacere a Ciro, che teneva Tisaserne per un uomo
assai malvagio, e come suo particolare.

nimi-

Darro nimico. Ei rispose aver ordine del Re di soccorrere a tutta possa gli Spartani, e che a tal oggetto ricevuti aveva cinquecento ta-

to mila scudi .

Cinquecen- lenti. Lisandro contra il carattere ordinario degli Spartani, era pieghevole, docile, pieno di compiacenza verso i Grandi. sempre disposto a corteggiarli, e sopportando per lo buon esito degli affari, tutto il peso del loro orgoglio, e del loro fasto con una pazienza incredibile: nel chemolti fanno consistere tutta l'abilità, e

tutto il merito d'un Cortigiano.

Egli in questa occasione non trascurò cosa alcuna, e mettendo in opera tutte le maniere lusinghevoli, e insinuanti che suggerirgli potevano l'industria, e la scaltrezza d'un perito cortigiano, guadagnò persettamente la grazia del gióvane Principe. Dopo aver lodata la sua generosità, la sua magnificenza, il suo zelo per gli Spartani lo pregò a dare una dram-

Dieci foldi.

ma per giorno ad ogni soldato o marinaro per isviare con questo mezzo quelli de nimici, e dare in tal guisa più presto fine alla guerra. Ciro approvò pie-namente il suo progetto, ma disse che non poteva cambiar l'ordine del Re, e che'l trattato fatto con essi non parlava. che di mezzo talento al mese per ogni galera. Nondimeno il Principe sul fine d'un convito che gl'imbandì prima della sua partenza, bevendo alla sua salute, e obbligandolo a chiedergli qualche: grazia, Lisandro pregollo a voler aggiugneDE PERSIANI.

gnere un \* obolo alla paga giornafiera No To.

de' marinari. Egli lo fece: diede loro \*Cinquequattro oboli in vece di tre, che rice vecento lira.

vano per lo innanzi, pago loro tutte le
rate scorse, ch' erano loro dovute, e un
mese anticipato, e sece perciò contare
subito a Lisandro dieci mila \* Darichi, "Il Darico
cioè cento mila franchi.

Oneste generosità mierra di allegrate
doppia.

Questa generosità riempi di allegrezza, e di coraggio tutta la flotta, e rendè quasi vuote tutte le galere nimiche;
correndo la maggior parte de' marinari
dov'era maggiore la paga. Gli Ateniesi
disperati a questa novella tentarono di
conciliarsi Ciro col mezzo di Tisaferne:
ma egli non volle ascoltarsi, benchè questo Satrapo gli rappresentasse, che l'interesse del Re era, non d'ingrandire gli
Spartani; ma di bilanciare il potere degli
uni con quello degli altri per perpetuare la
guerra, e rovinarli colle lor divisioni.

Benche Lisandro avesse molto indeboliti i nimici col nuovo accrescimento di
paga a marinari, e avesse con ciò molto
incomodata la loro stotta, non osava
però di venir con essi ad un combattimento navale, temendo principalmente
Alcibiade, ch'era uomo di esecuzione;
che aveva un maggior numero di navi,
e che sino a quel giorno ston era giammai stato vinto in alcuna battaglia da
lui satta per terra, o per mare. Ma dappoiche Alcibiade parti di Samo, per portarsi a Focea nella Jonia a raccoglier soldo.

DARIOdi cui aveva duopo per pagare le truppe, avendo lasciato il comando della flotta ad Antioco, con espressa proibizione di combattere in sua assenza, e di attaccare i nimici; questo nuovo Comandante. per far mostra del suo coraggio, e per bravare Lisandro, entrò con due galere nel porto di Eseso, e dopo aver satto grande strepito, e gran risate si ritiro con un' aria di sprezzo, e d'insulto. Lisandro sdegnato per tal affronto, staccò incontanente alcune galere per inseguirlo. Ma siccome gli Ateniesi venivano in soccorso di Antioco, così egli fece venire dal suo canto altre galere, ed essendo appoco appoco arrivate tutte le loro navi per sostenerle, finalmente combatterono con tutte le loro forze, Lisandro riportò la vittoria, e avendo prese quindici galere Ateniesi alzò un troseo. Alcibiade ritornato a Samo ando a presentargli la battaglia sino nel porto: ma Lisandro contento della sua vittoria, non giudicò do-verla accettare. Così egli si ritirò senza aver fatta cosa alcuna.

An. del M. 3598. In. G. C. 506.

Nel tempo stesso Trasibulo, il più sormidabile nimico ch'egli avesse nel suo esercito, parti dal campo, e ando ad accusarlo in Atene. Per maggiormente esacerbare i nimici, ch'egli aveva nella città, disse al popolo in piena adunanza, ,, che Alcibiade aveva totalmente rovi, nati gli affari, e perduti i marinari pattesa la licenza ch'egli vi aveva in-

DE' PERSIANI. 41, trodotta: ch' egli erasi assolutamente No To. " consagrato ad uomini \* screditati per " le loro dissolutezze, e per le loro u-" briachezze, i quali in tal guisa di " semplici marinari erano giunti ad ave-" re tutto il credito presso di lui : ch' egli ,, dava loro tutta la sua autorità per an-, dare ad arricchirsi a suo piacere nelle

, provincie, e per immergersi nella cra-" pula, e in ogni forta d'infamia che di-

, fonoravano Atene, mentre che lasciava ,, la sua flotta in presenza della nimica.

Si cavava un'altro capo di accusa contra di lui da' Forti, che fabbricati aveva presso alla città di Bisanzo, per prepararsi un'asilo, e un ricovero, come se non volesse, o non potesse più vivere nella sua patria. Gli Ateniesi, popolo leggiero e incostante, prestarono sede a tutte queste accuse. La perdita dell' ultima battaglia, e'l poco fuccesso, ch' egli aveva avuto dopo la sua partenza da Atene, mentre si aspettavano da lui azioni grandi, e maravigliose, lo scre. ditarono affatto; e si può dire che la fua riputazione lo rovinarono. Imperciocche sospettavasi che non abbia voluto fare tutto ciò, che non aveva fat-to, nè si voleva credere che non lo abbia potuto, perchè tenevasi per cosa

<sup>\*</sup> Vuole con ciò indicare Antioco, uo-mo da nulla, e assai sregolato, ch' erass guadagnata la grazia di Alcibiade recandogli una quaglia ch' eragli scappata.

Dario certa che non gli sosse impossibile il fare tutto ciò che voleva. Attribuivano per delitto ad Alcibiade, che la rapidità delle sue vittorie non corrispondeva a quella della loro immaginazione, senza considerare, che privo di soldo, faceva la guerra a popoli, che avevano il gran Monarca per tesoriere, e ch'egli era benespesso costretto ad abbandonare il campo, per trovare onde provvedere alla paga, e alla sussissima delle sue truppe. Che che ne sia, Alcibiade su deposto, e surono nominati in suo luogo dieci Generali. Quando ne intese la novella, si rittro so pra della sua galera in alcuni Castelli, ch'esli aveva al Charlenese di Tracio.

Diod. p.

ch'egli aveva nel Chersoneso di Tracia. Verso quel tempo morì Plissonace, uno de'Re di Sparta: ebbe per successore Pausania, che regno quattordici anni. Quest' ultimo diede una bella rispossa ad un uomo che dimandavagli, perchè in Isparta non era permesso il sar cambiamento alcuno negli antichi costumi: \* Perchè in Isparta, ei disse, le leggi comandano agli uomini, non gli uomini alle leggi.

Xenoph. Lisandro, che pensava di stabilire in Hallen. lib. tutte le città il governo de' Nobili per 1. p. 442 aver sempre a sua disposizione que' Go-414 Plus. vernatori: ch'egli avrebbe scelti, e che in 1. p. p. vernatori: ch'egli avrebbe scelti, e che 435. 436. avrebbe liberati dalla dipendenza de' lo-Diod. pag.

197. 198.

pas As vouces As and par, i vis aver pas As vouce nucles evan se . Plut. in Apophiheg. pag. 230.

DE' PERSIANI. ro popoli, fece venire ad Efeso quelli, Noto. fra i principali delle città, ch'egli conosceva più arditi, più intraprendenti, e più ambiziosi degli altri. Li pose alla direzione degli affari, li portò a'grandi onori, e gl' innalzò a' primi impieghi dell' esercito, rendendosi con ciò, dice Plutarco, complice di tutte le loro ingiustizie . e di tutti i loro falli, per ingrandirli, e arricchirli. Così gli furono sempre assai affezionati, ed eglino lo compiantero infinitamente, quando Callicratida venne per succedergli, e per prendere il comando della flotta. Egli non cedeva punto a Lisandro quanto al coraggio, e alla scienza militare, ma lo superava di gran lunga quanto a' costumi . Severo con se medesimo come cogli altri, inaccessibili alle lusinghe, e alla effeminatezza, nimico dichiarato del lusso, aveva conservato la modestia, la temperanza, e l'austerità de' primi Spartani, virtù che cominciavano a farsi ofservabili per non essere più comuni. Era un' uomo d'una probità, e d'una giustizia sperimentata, d'una semplicità e d' una rettitudine nimica d'ogni menzogna, e d'ogni frode, e nel tempo stesso d'una nobiltà, e d'una grandezza d'animo veramente Spartana . I nobili, e i potenti non potevano a meno di non ammirare la sua virtù, ma si sarebbero meglio accomodati alla facilità, e alla condisecndenza del suo precessore, che

....

chiu-

DAR 10 chiudeva gli-occhi sopra tutte le inginstizie, e le violenze che commettevano. Non senza dispetto, e gelosia Lisandro lo vide arrivare in Efeso per occupare il suo posto, e con una viltà e un reo tradimento, molto ordinario a coloro, che poco zelanti del ben pubblico, non odono che la loro ambizione, gli usò tutti que mali ufizi, che mai pote. De' dieci mila Darichi datigli da Ciro in accrescimento della paga de' marinari, rimando a Sardi quanto lor ne restava; dicendo a Callicratida, ch'egli poteva ricorrere al Re per dimandargli questa somma, e che toccava a lui il trovar mezzi per far sussisser il suo esercito. Questa risposta lo getto in un estremo imbarazzo, e muna dolorofa angustia. Perche non aveva recato seco da Sparta alcun soldo, e non poteva risolversi a ssorzare le città a

darglierie, trovandole già troppo spremute. In tale urgente bisogno avendogli un particolare offerti cinquanta talenti (cioè cinquanta mila scudi) per ottenere da lui

Apopheb.

P. 222.

una grazia ingiusta, lo ricuso. " Io gli " accetterei, gli disse Cleandro uno de " fuoi ufiziali, fe io fossi in luogo vo-" stro. Ancor io replicò il Generale, se n fossi nel vostro.

Non restavagli dunque altro rifugio che quello di andare a dimandarne a Generali, e a' Luogotenenti del Re, come aveva fatto Lifandro. Ora in ciò egli era men acconcio di qualunque alDE' PERSIANI.

tro uomo del mondo. Nudrito, e al- Noto. levato nell'amore della libertà, pieno di grandi, e nobili sentimenti, affatto lontano da ogni adulazione, e da ogni bassezza, era dentro di se persuaso, che sarebbe cosa men trista, e men vergognossa pergli Greci, l'essere battuti da' Greci, l'andare vergognosamente a supplicare, e a mendicare alla porta di que barbari, i quali non avevano altro merito che'i loro oro, e'i loro argento. In satti ogni nazione era oscurata, e disonorata da una sì vile prostituzione.

Cicerone ne' suoi uffizj dipigne due caratteri ben differenti di persone impiegate nel governo, e ne sa l'applicazione a' due Generali, di cui favelliamo. Gli uni, dic'egli, [a] amatori zelanti della verità, e nimici aperti di ogni frode, vantano semplicità, e candidezza, e non credono che convenga mai ad un uomo dabbene il tendere insidie, e l'usar artifizj. Gli altri, disposti a fare, e a sosferir tutto, non si vergognano delle più vili bassezze, perchè con questi mezzi inde-

<sup>(</sup>a) Sunt his alii multum dispares, simplices, & aperti; qui nihil ex occulto, nihil ex insidiis agendum putant; veritatis cultores, fraudis inimici: itemque alii, qui quidvis perpetiantur, cuivis deserviant, dum, quod velint, consequantur. Quò in genere versutissimum, & patientissimum Lacedamonium Lysandrum accepimus, contraque Callicratidam. Offic.lib. 1. num. 109.

DAR rodegni possan sperare di venir a capo de' loro disegni. Cicerone mette nel primo ordine. Callicratida, e nel secondo Lisandro, cui dà due epiteti che non gli sanno molt'onore, e che non convengono ad uno Spartano, chiamandolo astutissimo, e pazientissimo, o piuttosto compiacentissimo.

Callicratida intanto, spinto dalla necessità, andò in Lidia, si portò subito al palazzo di Ciro, e prego che si dicesse al Principe, che l'Ammiraglio della florta de' Greci era venuto per parlargli . Gli fu detto, che Ciro era alla mensa in un \* trattenimento di piacere. Egli rispose in un tuono, e in un aria modesta, ch'ei non aveva fretta, e che aspetserebbe che'l Principe fosse libero. Le Guardie si posero a ridere ammirando la semplicità di quel buon forestiero poco pratico della Corte; e fu costretto à rizirarsi. Tornò un'altra volta le fu parimente rigettato. Allora fece ritorno ad Efelo, caricando d'imprecazioni, e di maledizioni coloro, ch'erano stati i primi a corteggiare i barbari, e che colle loro adulazioni, e bassezze avevano in-segnato a medesimi a trarre dalle loro ricchezze un titolo , e un diritto d' insultare tutti gli altri uomini. E rivolgen-

\* Il Greco dice ch'egli beveva i mires. I Persiani si vantavano di ber molto, il ch'era presso di essi cosa gloriosa, come si vedrà nella lettera di Ciro agli Spartani. DE' PERSIANI.

gendosi a coloro, che gli erano d'intor-Noto. no giurò che quando fosse ritornato a Sparta farebbe ogni sforzo per riconciliare i Greci fra di essi; affinchè in avvenire fossero eglino stessi formidabili presso i barbari, e non avessero più bisogno de' loro foccorsi, per attaccarsi, e rovinarsi scambievolmente. Ma questo generoso Spartano, che aveva pensieri si nobili, e sì degni di Sparra, e che colla sua giustizia, colla sua magnanimità, e col suo coraggio, era da essere paragonato a quanto i Greci avevano avuto di più eccellente, e di più perfetto, non ebbe la forte di ritornare nella sua patria per trattare una si grand opera, esi degna di lui.

### §. V.

Callicratida riceve la rotta dagli Ateniesi.

presso le Arginose. Gli Ateniesi condannano a morte molti de' loro Generali,
perchè non hanno levati i corpi di coloro, chi erano restati morti nella battaglia. Socrate solo ha il coraggio di
opporsi ad un giudizio si ingiusto.

Callicratida, dopo aver riportate molte vittorie contra gli Ateniesi, aveva ultimamente inseguito Conone, uno de loro Capi, nel porto di Mitilene; dove tenevalo bloccato. Correva l'anno vigesimo sesto della guerra del Peloponneso. Conone veggendosi assediato per ter-

DARIOra e per mare, senza speranza di soccorso, e senza viveri, trovò il mezzo di far sapere ad Atene l'estremo pericolo, in cui egli trovavasi. Si fecero ssorzi straordinari per liberarlo, e in meno d'un mese su allestita una flotta di cento, e dieci galere, in cui furono imbarcati tutti coloro, ch' erano in istato di portar l'armi sì liberi, che schiavi, con molti soldati a cavallo. Quando essa giunfe a Samo, s'unirono alla medesima quaranta galere degli Alleati, e tutte insieme fecero vela verso l'Isole Arginose, situate fra Mitilene, e Cuma. Callicratida, avendo ciò inteso, lasciò Eteonice all'assedio con cinquanta galere, e si pose in mare con le altre cento e venti. per far fronte al nimico, e impedirgli il foccorso. Dalla parte degli Ateniesi l' ala diritta era comandata da Protomaco e Trasilo, che avevano ciascheduno quindiei galere; erano sostenuti da una seconda linea con egual numero di navi, condotte da Lisia e Aristogene. L'ala sinistra, simile alla prima, e disposta parimente in due linee, ch'erano sostenute da Erasini-Figliuolo de , e da Fericle, era comandata da Aristocrate, e da Diomedone. Il corpo di battaglia composto presso poco di trenta galere, nelle quali v'erano tre Ammiragli Ateniesi, era ordinato in una sola linea. Avevano essi sostenuta ognuna delle loro ale con una feconda linea per fortificarle, perchè le loro galere non

del gran

Pericle.

era-

erano sì pronte, nè sì facili al moto co-Noto, me quelle de nimici, così era da temere, che scorressero fra le due linee. Gli Spartani e i loro Alleati, che si vedevano inferiori di numero si contentarono di schierarsi tutti in una medesima linea, per uguagliare la fronte del nimico, e per tenersi in una maggior libertà di cacciarsi fra le galere Ateniesi, e di girare leggiermente intorno ad esse. Il Piloto di Callicratida, spaventato da questa inegualità, consigliavalo a non azzardarsi alla pugna, e a ritirarsi, ma gli rispose, che non poteva fuggire senza vergogna, e che la fua morte importerebbe poco alla Repubblica: Sparta, ei disse, non consiste in un folo uomo. Egli comandava l'ala diritta, e Trasonda Tebano la sinistra.

Era un grande, e terribile spettacolo vedere il mare coperto da trecento galere in atto di urtarsi. Non si videro giammai armate-navali de' Greci più numerose di queste venire a battaglia . L' abilità, la sperienza, e'l coraggio de' Capi, che comandavano le due flotte non lasciavano che desiderare. Quindi bisognava credere che la battaglia, ch' era per succedere, sosse per decidere della sorte de' due popoli, è per terminare la guerra, ch'era durata dansì gran tempo. Dato il segno le due armate diedero gran grida, e cominciò il conflitto. Callicratida, che sulla risposta degli auguri, aspettavasi di perire in quella bat-. Roll.Stor.Ant.Tom.IV. . . . C.

DARIOtaglia, fece azioni di straordinario valore. Attaccò i nimici con un coraggio, e con un' arditezza incredibile, affondo molti de' loro vascelli, ne rende molti altri inabili a combattere spezzando i loro remi, e aprendo loro il fianco col roltro della sua prora. Finalmente attaccò quello di Pericle, e lo battè con mille colpi: ma avendolo questi uncinato con un rampino di ferro, non gli fu più possibile lo sbarazzarsi, e in un istante fu circondato da molti vascelli Ateniesi. Il suo su ben presto pieno di nimici, e dopo un'orribile strage ei cadde morto, pinttosto oppresso dal numero. che vinto. L' ala diritta da lui comandata, avendo perduto il suo Ammiraglio fu posta in rotta. La sinistra, composta di Beozi e di Eubei sece, ancora una lunga e vigorosa resistenza, per la urgente premura che avevano di non cadere nelle mani degli Ateniesi, contra de' quali s'erano ribellati: ma fu per ultimo costretta a piegare, e a ritirarsi in disordine. Gli Ateniesi si ritirarono alle Arginose, e vi alzarono un troseo, Eglino perdettero in questa battaglia più di venticinque galere, e i nimici più di set-tanta, fra le quali di dieci somministrate Plus. in dagli Spartani, ne perirono nove. Plu-

196. 7.436 tarco uguaglia Callicratida Generale Spartano, per la sua giustizia, per la sua magnanimità, e pel suo coraggio, a tutti quelli che nella Grecia erano stati più degni Egli di ammirazione.

Egli nondimeno lo biasima grandemen-Noro. te per aver importunamente azzardato alle Arginose la battaglia navale, e mostra che per ischivare la taccia di aver vilmente presa la fuga, aveva, per questo mal inteso punto di onore, mancato al dovere essenziale della sua carica. In fatti, dice Plutarco, se per servirmi del paragone d'Un Gene-Iscrate, l'infanteria leggiera rassomiglia niese. elle mani, la cavalleria a'piedi, il corpo di battaglia al petto, e se'l Generale ne forma il capo, quel Generale che si abbandona temerariamente all' empito del suo coraggio, non espone, e non trascurasolamente la sua vita, ma quella ancora di tutti quelli, la di cui salute dipende dalla sua. Aveva dunque torto il nostro Comandante Spartano (è sempre Plutarco che parla) di rispondere al Piloto, ch' esortavalo a ritirarsi, Sparta non consiste in un sol uomo, Imperciocche è ben vero che Callicratida, combattendo fotto gli ordini di qualcheduno per terra, o per mare, non era che un folo uomo: ma comandando un'armata, conteneva in se tutti coloro, che gli ubbidivano: e quegli nella di cui persona perir potevano tanti migliaja d'uomini, non era più un solo uomo. (a) Cicerone aveva fatto que-

a Inventi multi sunt, qui non modo pecuniam, sed vitam etiam profundere pro patria parati effent, iidem gloria jacturam ne minimam quidem facere vellent, ne re-

DARIosto giudizio prima di Plutarco. Dopo aver detto, che vi sono stati molti pronti a sagrificare per la patria le loro sostanze, e la vita medesima, ma che, per una salsa delicatezza di gloria, non avrebbero voluto azzardare per essa nè pur un' atomo della loro riputazione, cita per esempio Callicratida, il quale risponde a quelli che lo esortavano a ritirarsi dalle Arginose, Che sparta poteva allesti re una nuova stotta se questa perisse, ma ch' egli non poteva prender la suga senza cuoprirsi di vergogna, e d'infamia.

To ritorno al combattimento seguito presso le Arginose. I Generali degli Ateniesi comandarono a Teramene, a Trassibulo, e ad alcuni altri usiziali, che ritornassero con cinquanta galere per levare i cadaveri, assine di dar loro la sepoltura, mentre le altre anderebbero contra Etonice, che teneva Conone assediato in saccia Mitilene. Ma una siera tempesta, che sopravvenne in un momento, impedì il poter eseguire quest' ordi-

publica quidem postulante: ut Callicratides, qui cum Lacedamoniorum dux suisset Peloponnesiaco bello, multaque secisset egregie; vertit ad extremum omnia, cum consilio non paruit eorum, qui classem ab Arginussis removendam, nec cum Ateniensibus dimicandum putabant. Quibus ille respondit, Lacedamonics, classe illa amissa, aliam parare posse; se sugere sine suo dedecore non posse. Cic. de Ossic. lib. 1. n. 84. DE"PERSIANI.

mendo che questa novella spaventasse, e avvilisse i soldati, simando coloro, che l'avevano recata, con ordine di ritornar coronati di ghirlande di siori, e di gridare ch'era perita tutta la slotta di Atene, e che Callicratida aveva riportata la vittoria. Al loro titorno, sece sagrisizi di rendimento di grazie, e avendo satto prender cibo alle sue truppe, sece incontanente partir le galere, perchè il vento era savorevole, e intanto egli guadagno Metimna coll'esercito, dopo aver bruciato il suo campo. Conone, liberato in tal guisa dal blocco, si unì alla slotta vittoriosa, che riacquisto tosto Samo.

Intanto, quando si seppe in Atene, che i morti erano stati lasciati senza sepoltura, il popolo montò in gran collera, e sece cadere tutto il peso del suo sdegno sopra coloro, da lui creduti rei di questo mancamento. Era sommo delitto presso gli Antichi il non proccurare a' morti la sepoltura: e noi vediamo che dopo tutte le battaglie, la prima cura de'vinti, malgrado l'oppressione attuale delle loro sciagure, e'l vivo dolore d'una sanguinosa sconsitta, era il dimandare al vincitore una sospensione d'armi, per rendere a quelli, ch'erano restati sul campo di battaglia, gli ultimi ufizi, de' quali erano persuasi dipendere la loro felicità per l'altra vita. Avevano poca idea della risurrezione de'

6 3

DARIO corpi. Ma nondimeno i Gentili, atteso l' interesse, che l'anima prendeva nel corpo dopo la morte, atteso il religioso rispetto che gli era portato, e gli onori solenni, che si proccuravan di rendergli, mostravano di averne un sentimento consuso, che susse steva presso tutte le nazioni, e che procedeva dalla più antica tradizione, benche non ne avessero una idea molto chiara.

Ecco ciò che mise in surore il popolo di Atene. Egli elegge tosto nuovi Generali senza conservare di tutti i vecchi se non Conone, a cui dà per compagni Adimante, e Filoche. Degli altri otto, due s'erano ritirati, e sei soli erano ri-tornati in Atene. Teramene, il decimo fra i Generali, ch' era arrivato il primo, accus) presso il popolo gli altri Capi, tacciandoli di aver seppelliti i morti dopo la battaglia; e per sua discolpa lesse la lettera da loro scritta al Senato, e al popolo, nella quale si scusavano sulla violenza della tempesta, senza imputare alcuno. V' era in questa calunnia una perfidia detestabile di servirsi contra di essi del riguardo che avevano avuto di non nominarlo nella lettera, e di non imputare a lui il mancamento, di cui egli poteva più d'ogni altro comparir reo. I Generali, non avendo potuto al loro ritorno ottener quanto tempo ba-stava per discolparsi, si contentarono di rappresentare in poche parole, com'era stata la cosa, e presero per testimoni di ciò

eid che dicevano i piloti, e tutti quelli, Noto. th'erano presenti. Parve che'l popolo ricevesse favorevolmente le loro scuse. e molti privati si offerirono per cauzioni : ma fu creduto spediente licenziare l'assemblea, perchè era notte, e 'l popolo essendo solito il dare il suo voto alzando la mano, non si poteva riconoscere qual sentimento prevalerebbe: oltre di che il Configlio doveva prima confultare intorno a ciò che si voleva proporre al popolo.

Giunta la festa degli Apaturi, nella quale le famiglie costumavano adunarsi. i parenti di Teramene appostarono molti uomini vestiti a lutto, e rasi, che si spacciarono per alleati di coloro, ch' erano morti in battaglia, e obbligarono Callissene ad accusare nel Senato i Generali. Fu stabilito, che essendo nell' ultima assemblea stata udita l'accusa, e la disesa, il popolo già distinto per Tribù, darebbe il suo voto; e se gli accusati erano giudicati rei , eglino sarebbero puniti colla morte, i loro beni confiscati, e la decima parte consegrata alla \* Dea . Alcuni Senatori oppolero a\* Minerva questo Decreto come ingiusto, e contrario alla legge. Ma perchè il popolo, eccitato da Callissene minacciava d'includere nella medesima causa, e nel medesimo delisto co' Generali anche gli Opponenti, desisterono vilmente dalla loro intrapresa opposizione, e sagrificarono questi Generali innocenti alla lor

DARIO propria ficurezza, consentendo al Decreto: Socrate (il celebre Filosofo) solo fra i Senatori stette saldo, e si oppose costantemente ad un Decreto si visibilmente ingiusto, e sì contrario a tutte le leggi. Il popolo si adunò . L'Oratore, ch' era salito sulla Tribuna per prendere la difesa de' Generali, mostrò, ch'eglino , non avevano mancato in conto veruno , al loro dovere, mentre ordinato avey vano, che si prendessero i cadaveri: che se v'era qualche reo, questi era , quegli che incaricato di quest' ordine , non lo aveva eseguito: ma ch'egli non , accusava alcuno, e che la tempesta so-, pravvenuta in quello stesso momento, , era una forte apologia, che discolpava " pienamente gli accusati. Egli diman-,, dò che fosse loro accordato un giorno ,, intiero per difendersi, grazia che non ,, si ricusava ne meno a' più colpevoli, ,, e che sossero giudicati separatamente. " Fece vedere, .non esservi cosa, che obbligasse ad affrettare con tanta preci-, pitazione un giudizio, in cui si trat-, tava della vita de'cittadini più illustri: " ch' era in qualche maniera un farsi Dei, ,, il voler (a) obbligare gli uomini ad ef-,, fere mallevadori della violenza de' veni, ti, e della tempesta: ch'era una ingra-, titudine, e una ingiustizia detestabile a Quem adeo iniquum, ut sceleri assignet, quod venti & fluctus deliquerint?

Tacit. Annal, lib. 14. cap. 3.

" il far morire i vincitori, ch'esser do-Noro. " vrebbero coronati, e abbandonare i di-", fensori della patria alla rabbia de' loro , malevoli : che s'eglino facessero ciò, un giudizio sì iniquo sarebbe seguitato da , un pronto, ma inutile pentimento. che lascerebbe nel loro cuore un vivo " dolore, e li cuoprirebbe d' un'eterna " ignominia " . Il popolo parve da principio mosso da queste ragioni: ma istigato dagli accufatori pronunziò una sentenza di morte contra gli otto Generali, e sei ch' erano presenti, surono arrestati per essere condotti al supplizio. Uno di essi, cioè Diomedone, uomo di gran credito e pel suo valore, e per la sua probità, dimandò di essere ascoltato; e fatto-silenzio: "Ateniesi, egli , disse, io desidero che'l giudizio, che , avete pronunziato contra di noi non , cooperi alla perdita della Repubblica; " ma debbo chiedervi una grazia pe' miei " compagni, e per me, ed è l'adempie-, re verso gli Dei i voti da noi ad essi , fatti per voi, e per noi, non essendo , noi in istato di adempierli: imperocchè , siamo debitori al·lor patrocinio, invocato , avanti la battaglia, della vittoria da , noi riportata sopra i nemici, Ogni buon cittadino fu intenerito; e mosso alle lagrime da un discorso si pieno di dolcezza, e di religione, e ammirò con sorpresa la moderazione d'un cittadino, che veggendosi ingiustamente condannato, non . fi la-

DARIOÎI lasciava scappar di bocca una parola di amarezza, nè di lamento contra i suoi Giudici, ma era unicamente inteso, a prò dell'ingrata patria, che li faceva perire, in ciò ch'ella ed essi dovevano agli

Dei per la vittoria ottenuta.

Appena i sei Generali surono giustiziati, che il popolo aprì gli occhi, e e sentì tutto l'orrore di questo giudizio: ma il suo pentimento restituir non poteva a' morti la vita. Calliffene l' accufatore fu posto in prigione, senza poter essere ascoltato. Avendo trovato il mezzo di salvarsi fuggi a Decelio presso i nimici, donde ritornò qualche tempo dopo in Atene, e vi morì di fame, odiato, e detestato generalmente da ognuno, come lo dovrebbero essere tutti i calunniatori. Diodoro osferva che anche il popolo portò la pena dovuta al suo delit, to, avendolo gli Dei poco tempo dopo dato in potere non d'un solo padrone, ma di trenta Tiranni, che lo trattarono con estrema crudeltà.

Si riconosce al naturale da questo rac
Plus.in A conto cosa sia un popolo; e Platone in

stoch. \*. tale incontro, ne sa in poche parole una

368. 369. pittura assai viva, e naturale. Il popolo, \* ei dice, è un'animale incostante,
ingrato, crudele, incapace di lasciarsi
condurre dalla ragione. E non è da stupirsi, egli soggiugne, perchè è come la

<sup>\*</sup> Δίμος άξίκορον, άχάθισον, άμον,

feccia d'una città, e un misto informe No To. di quanto v'ha di più cattivo.

Quelto medesimo racconto ci sa conoscere quanto possa il timore sullo spirito degli uomini, anche di quelli che passano per più savi, e quanto pochi sieno quelli, che sono capaci di sostenere la vista d'un pericolo, ed'una disgrazia presente. Benche nel Senato sia stata chiaramente conosciuta dal maggior numero la giustizia della causa de' Generali accufati, subito che si parla della collera del popolo, e delle terribili minacce del medesimo, que' gravi Senatori, che perla maggior parte erano stati al comando degli eserciti, e bene spesso esposti a' maggiori pericoli della guerra, in quel momento piegarono dalla parte della calunnia provata, e dell'ingiustizia la più esecrabise.

Pruova evidente che v'ha un coraggio assai raro, e di gran lunga superiore a quello che anima continuamente tanti migliaja d' uomini, ad affrontare nelle

battaglie i più terribili pericoli.

Tra tutti questi Giudici, uno solo veramente degno del suo alto credito, cioè il gran Socrate, in questo tradimento, e in questa generale perfidia stette saldo, e immobile; e benché sapesse che il suo suffragio, e la sua debole voce non sarebbe d'alcun soccorso agli accusati, nulladimeno ei fa quell'omaggio ch'ei crede dovuto all'innocenza oppressa, e stima cosa indegna d'un uomo dabbene l' ab-

Da Rioabbandonarsi per timore, e per viltà al furore d'un poposo cieco e sorsennato. Ecco fin dove la giustizia può essere abbandonata. Ben si vede non poter essa essere meglio disesa innanzi al popolo. Di tre mila, e più cittadini che componevano l'assemblea, due solamente ne pigliarono la disesa, Euriptolemo, e Associate tolò con quello dell'ultimo il Dialogo, dal quale ho tratto una parte delle mie risessioni.

An. del M. L'anno stesso, in cui su fatta la batta3598. In glia delle Arginose, Dionisio s'impadroni tirannicamente della Sicilia. Mi riserbo a parlarne nel Volume seguente, dove racconterò per ordine la serie de'Tiranni di Siracusa.

# S. VI.

Lisandro comanda la flotta degli Spartani. Ciro è richiamato alla Corte da suo padre. Lisandro riporta vicino ad Argopotamo una celebre vittoria contra gli Ateniesi.

Xenoph. Dopo la rotta delle Arginose, essendo Hellen. lib. andati al peggio gli assari del Pelopone.

2. p. 454 neso, gli Alleati sostenuti in ciò dal crePlus. in dito di Ciro, mandarono un' ambasciaLys. p. 436. da a Sparta; per chiedere che sosse nuolib. 13. p. vamente dato il comando della stotta a

223. Lisandro, con promessa di servire con più
An. del M. assetto, e coraggio s' egli comandasse.

G. C. 462. Essen-

Effendovi a Sparta una legge, la quale Noto. proibiva che uno fosse due volte Ammiraglio, gli Spartani, che volevano compiacere gli Alleati, diedero il titolo d'Ammiraglio ad un certo Aracco, e mandarono con lui Lisandro, cui diedero in apparenza il titolo di Vice-Ammiraglio, ma in satti con tutta l'autorità dell'Ammiraglio medesimo.

Tutti quelli, che nella città erano più a parte del governo, ed erano in maggior credito, lo videro con fomma allegrezza, promettendosi tutto dalla sua autorità per terminare di distruggere dappertutto la Democrazia. Il suo carattere benefico verso i suoi amici, e indulgente a tutte le loro mancanze, era affai meglio acconcio a'loro fini ambiziosi, e ingiusti, di quello fosse l'austera equità di Callicratida. Imperciocchè Lisandro era un' uomo profondamente corrotto, e che gloriavasi di non avere alcun principio fopra la virtu, e fopra i doveri più facri. Non si faceva scrupolo alcuno d'usare in tutto l'inganno, e la surbéria. Non istimava la giustizia, se non in quanto essa poteva servirgli, e quando non favoriva i suoi interessi, senza esitare preferiva ad essa-l'utile, che presso di lui era il solo bello, e'l solo onesto, persuaso, che la verità non avesse, di sua natura , alcun vantaggio sopra la menzogna, e che bisognava misurare il prezzo dell'una, e dell'altra col profitto che ne risultasse. E bessavass apertaDARIO mente di coloro, che gli rappresentavano essere cosa indegna de' discendenti d' Ercole, l'usare l'inganno, e la frode: Perche, diceva egli, dove non pud arrivare la pelle del lione, bisogna aggiugneroi quella della volpe.

Si racconta da lui un detto, che mostra il poco conto, ch'ei faceva dello spergiuro. Era solito a dire \* che i bambini si tengono a bada cogli ossicini, e gli uomini co' giuramenti, mostrando con una aperta irreligione, che faceva ancora men conto degli Dei, che de' suoi nimici. Avvegnache quegli, che inganna con un falso giuramento, dichiara apertamente che teme il suo nimico, ma che disprezza Dio.

Quì termina l'anno vigesimo sesto del-Lellen. lib. la guerra del Peloponneso. In quest'anno il giovane Ciro, affascinato dallo splendore del comando, cui era poco avvezzo, e geloso sin delle marche d' onore che contrassegnar potevano il suo po-sto, e la sua autorità, scuoprì con un' azione singolare il secreto del suo cuore. Educato sin dall' infanzia nella casa

> \* Il testo greco può ricevere un' altro senso, forse non men buono : che i fanciulli potevano ingannare, coll usar foverchieria [ ch' effi dicono , ingannare nel giuoco ] nel giuoco degli officini, e gli uomini ne giuramenti. E'ne nes μέν παιδάς άς ραγάλοις, πὸς δ' ανδράς appross र्दियम्बद्धाः .

regale, nudrito all'ombra del trono fral- Noto. le sommissioni, e gl'inchini de' Cortigiani, trattenuto da gran tempo, da' discorsi d'una madre ambiziosa, che idolatravalo nel desiderio, e nella speranza dello Scettro, cominciava già ad esercitarne i diritti, e ad esigerne i rispetti con un'alterigia, e con una rigidezza stupenda. Due Persiani della famiglia regale suoi cugini, la di cui madre era sorella di Dario suo Padre avevano trascurato di cuoprirsi le mani colle loro maniche alla sua presenza, secondo il cerimo-niale, che osservavasi solamente co' Re di Persia. Ciro sdegnato per questa ommissione, come per un delitto capitale, li condannò a morte, e feceli barb ramente giustiziare a Sardi. Dario, a' di cui piedi vennero a gettarsi i parenti per dimandargli giustizia, fu fortemente mosso dalla morte tragica de' fuoi nipoti, e considerò quest' azione di suo figliuolo, come un' attentato contra lui medesimo, al qual solo era dovuto quest'onore. Risolvette di levargli il suo governo, e lo sece venire alla Corte sotto pretesto ch'essendo ammalato aveva desiderio di vederlo.

Ciro prima di partire fece venire a Sardi Lifandro, e gli pose in mano grosfe somme di soldo per pagare la slotta, promettendogliene ancora più in avvenire: e con una ostentazione da Giovane, per sargli vedere quanto desiderava di compiacerlo, lo assicurò, che quando il

DARIO Re suo Padre non gli somministrasse cosa alcuna, gli darebbe piuttosto del suo proprio; e che se gli sosse per mancar tutto, egli farebbe fondere il suo trono d'oro, e d'argento massiccio, sul quale sedeva per far giustizia. Finalmente nell' atto del partire gli diede facoltà di ricevere i tributi, e le rendite delle Città, gli affidò il governo delle sue provincie, e abbracciandolo lo scongiurò a non dar. la battaglia in sua assenza, se non era superiore di forze, perchè nè il Re, nè egli mancavano di potere, nè di volontà per renderlo potente de' suoi nimici : e gli promise co' più forti attestati del suo affetto, di condurgli gran numero di navi dalla Fenicia; e dalla Cilicia.

Xenoph. Dopo la partenza di questo Principe, Hellen. lib Lisandro s' indirizzò alla volta dell' Elle1. P. 455 sponto e assedio per mare Lampsaco. Tora458.

Plue in ce portatosi là nel tempo stesso colle sue
Lys. p. 437. truppe da terra, diede dal suo canto l'assalto.
440 Id. in La città su espugnata colla forza, e Lisandro
Alcib. pag. abbandonolla al saccheggiamento. Gli Ate-

Diodor, niesi che lo seguitavano dappresso, diedero lib 13 pag. a sondo nel porto di Eleonto nel Chersone223. 226. so con cento ottanta galere. Ma alla novel-

la della presa di Lampsaco, andarono con fretta a Sesto, e dopo essersi provveduti di viveri, secero vela andando lungo la spiagia, sino al luogo appellato Argopotamo, dove si sermarono in saccia a' nimici, ch'erano ancora sull'ancora presso Lampsaco. L'Ellesponto non ha in questo luo-

go due mila passi di larghezza. Veggen-Noto. dost le due armate si vicine, tutte le truppe non pensarono che a riposare in quel giorno, colla speranza di venire il giorno

dopo a battagha.

Ma Lisandro aveva in capo un'altro difegno . Comando a' fuoi marinari, e piloti di montare le loro galere, come se in fatti avesse dovuto dar la battaglia il di vegnente sullo spuntar del giorno di starsene là, e di osservare i suoi ordini in un profondo filenzio. Comando anche al suo esercito di stare tranquillamente in battaglia sulla spiaggia, aspettando il giorno. Il di vegnente, levato il fole, gli Ateniesi cominciarono a vogare contra di essi con tutta la loro flotta sopra d'una linea, e a ssidarli. Lisandro, benchè le sue galere fossero bene schierate in battaglia, colle prore rivolte contra il nimico, stette fermo, nè fece alcun moto. Sulla sera essendo ritornati gli Ateniesi, egli non permise a' suoi soldati lo scendere, se non dappoiche due, o tre galere, ch'egli aveva spedite a far la scoperta, fossero ritornate, e avessero riferito di aver veduti i nimici a sbarcare. Fece lo stesso anche il giorno dietro, così nel terzo, e nel quarto. Questa condotta che mostrava riserva, e timidezza, accrebbe oltremodo la confidenza, e l'audacia degli Atenies, e inspirò loro un gran disprezzo verso un'armata, cui il timore secondo essi impediva il comparire, e'l tentar qualche cosa. . In-

DARIO Intanto Alcibiade ch' era là vicino, falendo a cavallo, venne a ritrovare i Generali Atenieli, e rappresento loro, ch'eglino si tenevano in un lido assai fvantaggioso, dove non avevano nè porti, ne città vicine, ch' erano obbligati a far venire con molto stento, e pericolo le loro provvigioni da Sesto, e che mal facevano a tollerare, che la gente dell' equipaggio, quando toccava terra, fi allontanasse, e si staccasse dal suo posto, mentr' erano in faccia ad una flotta nimica avvezza ad eseguire con una pronta ubbidienza, e al menomo segno gli ordini del Generale. Egli offerivasi in oltre di venire ad attaccar per terra con númerole truppe di Tracia inimici, e di sforzarli a combattere. I Generali, principalmente Tideo, e Menandro gelosi del comando non si contentarono di ricusare le sue offerte coll'idea che se l'esito dell'armi era fatale, tutto il biasimo caderebbe sopra di essi; e se selice, Alcibiade ne avrebbe tutto l'onore: ma rigettarono anche con insulti configli si saggi, e sì salutari, come se un uomo sciagurato perdesse il senno. e la mente, perdendo il favore della sua Repubblica: e Alcibiade si ritiro.

Îl quinto giorno, gli Ateniesi si presentarono di nuovo per dar la battaglia, e si ritirarono la sera come al solito con maniere ancora più insultanti de' primi : giorni . Lisandro staccò giusto l'ordinario alcune galere per osfervarli; con or-

dine di ritornare con tutta diligenza, Noro. quando avessero veduti gli Ateniesiscendere a terra, e di alzare su qualche prora uno scudo di rame, quando sossero arrivati in mezzo del canale. Egli intanto sopra la sua galera scorreva tutta la linea, esortando i piloti, e gli Ufiziali a tener i marinari, e i soldati pronti a vogare, e a combattere al primo segno.

Dacche fu alzato alla prora lo scudo, e dappoiche dalla Galera Ammiraglia il suon della tromba ebbe dato il segno, parti in bella ordinanza tutta la flotta. Nel tempo stesso tutte le truppe da terra salirono sul promontorio, per vedere il combattimento. In quel luogo il canale, che separa i due continenti, è largo intorno a quindici stadi, cioè tre quarti di lega. 1875. passi Questo spazio su ben presto passato, attesi gli sforzi, e la diligenza de' rematori. Conone, Generale degli Ateniesi, su il pri-mo ad avvedersi essendo in terra, che questa flotta veniva ad assalirli. Egli si pose tosto a gridare, che ognuno s' im-barcasse. Abbattuto dal dolore, e dalla confusione, chiama questi per nome, scongiura quelli, e sforza quegli altri a sforzi, e tutte queste smanie surono inutili, essendo i soldati qua, e là dispersi. Imperciocche appena giunti a riva, gli uni erano corsi a' vivandieri, gli altri erano andati a passeggiare per la campagna, questi erano posti a dormire nelle

DARIOloro tende, quelli avevano cominciato a preparare il loro desinare. Quest' era l'effetto della poca attenzione, e della poca esperienza de' lor Capitani, che non so-

esperienza de lor Capitani, che non sospettando il menomo pericolo, stavano in riposo, e vi lasciavano i loro soldati.

in riposo, e vi lasciavano i loro soldati. Già i nimici venivano contra di essi con gran grida, e con un grande strepito di remi, quando Conone scappando con nove galere, nel di cui numero era la galera sacra, nomata la Paralienna, prese la via di Cipro, dove si ritiro presso di Evagora. Que' del Peloponneso lanciandosi sull'altre gilere, prendono prima le vuote, infultano, e rompono quelle che cominciano ad empiersi. I soldati che accorrono in ajuto senza ordine, e senz' armi restano uccisi appiè delle galere, in cui salir vogliono; o prendendo la suga nelle terre sono tagliati a pezzi da' nimici discesi per inseguirli. Lisandro sece tre mila prigioni, prese tutti i Generali, e si sece padrone di tutta la flotta. Dato il sacco al campo, e attaccate a poppa delle sue galere quelle de'nimici, ritorno a Lampsaco al suono de' flauti, e fra i canti del trionfo. Ebbe la gloria di aver efeguita con pochissima perdita una delle maggiori imprese guerriere, di cui abbia parlato la Storia, e di aver terminato nello spazio di un'ora una guerra, ch'era durata ventisett' anni, e che forse senza di lui sarebbe durata anche di più. Lisandro mandò tosto questa grata novella a Sparta.

69

Essendo stati condannati a morte dal Noto. Configlio i tre mila prigioni fatti in questa battaglia, Lisandro chiamo Filocle uno de' Generali Ateniesi. Questi era quello, che fatti aveva precipitare dall' alto d'una rocca tutti i prigioni di due galere prese a' nimici, una d' Andros, l' altra di Corinto; e che aveva una volta persuaso il popolo di Atene ad' ordinare, che fosse troncato il pollice della mano destra a tutt'i prigioni di guerra, affinche non potessero più maneggiare la picca, nè servire al remo. Lisandro lo fece dunque venire, e gli dimandò qual condanna dava a se stesso, per aver indotti i suoi cittadini a dare il crudelo mentovato decreto. Filocle senza perder punto di sua fierezza, malgrado l'estremo pericolo, in cui si trovava, gli rispose: " Non è d'accusare chi non ha Giu-" dice ; e giacche tu sei vincitore, usa " de tuoi diritti, e fa contra di noi ciò ,, che noi avremmo fatto contra di te, , se ti avessimo vinto, : e in così dire s'incamminò al bagno, prese poscia un sontuoso mantello, e ando il primo al supplizio. Tutti i prigioni furono uccisi, suorchè Adimante, ch' erasi opposto al decreto.

Dopo questa spedizione, Lisandro si portò colla sua stotta per tutte le città marittime, e ordinò a tutti gli Ateniesi, ch'erano in esse, il ritirarsi quanto prima in Atene, senza permetter loro il prendere un' altra strada, sacendo sape-

DARIOre, che dopo un certo tempo prescritto, punirebbe di morte tutti quelli, che incontrerebbe fuori della città. Egli face va ciò da scaltro politico, per render più presto affamata la città, e levargli i mezzi di sostenere un lungo assedio. Si diede poscia a rovinare in tutte le città la Democrazia, e ogni altra sorta di governo, e lasciò in ciascheduna un Governatore Spartano, appellato Armoste, e dieci Arconti, o Giudici, tratti dalle società da lui stabilitevi. Assicuravasi con ciò in qualche maniera il governo generale, e come il principato di tutta la Grecia, mettendo nelle dignità solamente persone, che gli erano affette.

# §. VII,

Atene assediata da Lisandro capitola, e st arrende. Lisandro vi cambia la forma del governo, e vi stabilisce trenta Comandanti, Manda innanzi a Sparta Gilippo con tutto l'oro, e l'argento che preso aveva a nimici. Decreto di Sparta intorno all'uso che se ne dee fare. Così termina la guerra del Peloponneso. Morte di Dario Noto.

An. del M. Saputasi in Atene da un vascello giun3600. In. to di notte nel Pireo la total rotta dell'
G. C. 404. armate, su generale la costernazione.

Xenoph. In tutta la città non udivasi, che un
Hellen. 1 2.
1-458. 462. lamento di dolore, e disperazione; e i
cit-

cittadini credevano già di vedere ad ogni No To. momento il nimico alle porte. Eglino Plus. 12 si raffiguravano tutti i mali d'un lungo as-Lys. p. 441. se l'incendio della città, gl'insulti d'un fiero vincitore, e la vergognosa servitù, in cui erano per cadere, più sunessa ad essi, e più insossibile de'più duri supplizi, e della morte medesima. Il giorno dietro convocata l'assemblea, su statione un solo, che si riparassero le brecce, e si facesse la guar-

dia per prepararsi ad un'assedio,

In fatti Agi, e Pausania, i due Re di Sparta, si avvicinarono ad Atene con tutte le loro truppe. Lisandro approdò poco dopo al porto del Pireo con cento, e cinquanta vele, e impedì che non vi entrasse, nè uscisse alcun'altra nave, Gli Ateniesi assediati per terra, e per mare, senza viveri, senza navi, senza speranza di soccorso, e senza alcun rifugio, ristabilirono tutti quelli, ch'erano stati infamati con qualche decreto, senza neppur parlare di capitolar, benchè molti morissero già di fame . Ma quando non vi fu più biada, spedirono deputati ad Agi per venire a trattati con Sparta, conservando solamente la città, e'l porto, e abbandonando il resto. Egli rimando a Sparta i Deputati, non avendo egli la facoltà di trattare. Giunti a Sellasia sulla frontiera di Spar-

DARIOta, ed esposta agli Esori la lor commissione, ebber ordine di ritirarsi, e di ritornare con altre proposizioni, se bramavano aver la pace. Gli Esori avevano dimandato, che si abbattessero dugento passi di muraglia da una parte, e dall' altra del Pireo: ma un Ateniese, che ardì consigliar ciò, su posto in prigione, e su satta proibizione di proporre per l'avvenire cose simili.

Essendo le cose in uno stato si deplorabile, Teramene disse ad alta voce nell' Assemblea, che se volessero man-darlo a Lisandro, egli saprebbe, se la proposizione, che facevano gli Spartani di smantellare la città, sosse per rovinarla più agevolmente, o per impedirle il ri-bellarsi. Avendolo gli Ateniesi deputato, egli stette più di tre mesi senza ritornare, forse per obbligarli, attesa la fomma carestia, ad accettare quelle con-dizioni, che sossero loro proposte. Egli disse nel suo ritorno, che Lisandro lo aveva trattenuto tutto quel tempo, e che finalmente gli aveva detto, che ri-corresse agli Esori, a' quali su rimandato con dieci altri a Sparta, con piena facoltà di trattare. Quando furono arrivati, gli Efori diedero loro udienza nell'assemblea generale, dove i Corinti, e molti altri Alleati, particolarmente i Tebani, sostennero doversi assolutamente distruggere la città, senza parlar più di trattati. Ma gli Spartani, anteponen-

do

DE' PERSIANI. 73 do la gloria, e la sicurezza della Gre-Noto. cia alla lor propria grandezza; risposero, che non sarebbe giammai lor rinfacciato di aver distrutta una città, che prestati aveva alla Grecia tutta servigi si grandi, la di cui rimembranza far doveva nell'animo degli Alleati una impressione più forte, che 'l risentimento dell' in-giurie particolari, che avevano da essa ricevute. Fu dunque fatta la pace con queste condizioni., Che si demolissero , le fortificazioni del Pireo con la lunga , muraglia, che univa il porto alla ,, città : che gli Ateniesi consegnassero tutte le loro galere, toltene dodici: che abbandonassero tutte le città, delle " quali s' erano impadroniti, e si con-, tentassero delle loro terre, e del loro ,, paese: che richiamassero i loro bandi-, ti, e che facessero lega offensiva, e di-, fensiva cogli Spartani; e li seguissero , dovunque volessero condurli, .

Ritornati i Deputati furono circondati da una folla innumerabile di popolo, che temeva non si fosse conclusa cosa alcuna: perchè non v'era onde poter più reggere, a cagione della moltitudine di quelli, che perivano ogni giorno di fame. Il giorno dietro renderon conto del lor negoziato: il trattato fu ratificato, malgrado l'opposizione di alcuni particolari; e Lisandro, seguito da' banditi, entrò nel porto. In questo giorno medesimo gli Ateniesi avevano una volta riportata Roll.Stor.Ant.Tom.IV.

DARI ola vittoria navale di Salamina. Ei fece demoire le mura al suono de flauti, e delle trombe, con tutti i segni esteriori d'un siubilo, e d'una allegrezza straordinaria, come se tutta la Grecia avesse ricuperata in quel giorno la sua libertà. Così termino la guerra del Peloponneso, dopo esser durata per lo spazio di ventisett'anni.

Lisandro, senza dar tempo agli Ateniesi di riconoscersi, cambiò tutta la forma del loro governo, stabilì nella città trenta Arconti, o piuttosto trenta Tiranni, destinò una sorte guarnigione nella cittadella, e vi lasciò per Armoste, o Governatore lo Spartano Callibio. Agi licenziò la sua armata, e Lisandro prima di congedare la sua si avanzò verso Samo, e la strinse sì sortemente, che obbligolla sinalmente a capitolare. Dopo avervi stabiliti gli antichi abitanti, pensò di ritornare a Sparta colle galere degli Spartani, con quelle del Pireo, e cogli speroni dell'altre che aveva prese.

Aveva mandato innanzi Gilippo, che comandata aveva l'armata in Sicilia, per portare a Sparta il danaro, e le spoglie, ch'erano il frutto delle sue gloriose campagne. Il danaro, senza contare le corone d'oro senza numero, donategli dalle città, montava a mille, e cinquecento talenti, cioè un milione, e mezzo di scudi. Gilippo, che recava una somma sì considerabile, resistere non potè

alla tentazione di appropriarsene qualche Noto. parte. I sacchi erano chiusi con un sigillo, e pareva non vi sosse modo di rubare. Egli li discucì al disotto, e trattone da ciascheduno la somma ch'ei volle, la quale montava a trecento ta-Trecento lenti, li ricucì ben bene, e si chiamo mila scudiassifatto sicuro. Ma quando su giunto a Sparta le note poste in ogni sacco lo scuoprirono. Per iscansare il supplizio, prese un bando volontario da Sparta seco portando dappertutto ignominia di aver oscurata con una sì vile, e sordida a-

varizia la gloria di tutte le sue belle

azioni.

Sopra questo cattivo esempio, i più savi, e i più sensati Spartani temendo la forza imperiosa dell'oro, che soggiogava non solamente gli uomini di bassa condizione, ma anche i più gran personaggi, biasimarono oltremodo Lisandro di voler in tal guisa attaccare le leggi sondamentali di Sparta, e rappresentarono in una efficace maniera agli Esori, che spettava ad essi lo scacciare di Sparta tutto quest'oro, e quest'argento, e di caricarlo di maledizioni, e d'imprecazioni, come una peste satale, che depredava tutti gli altri Stati, e che introdur volevasi in Isparta, per corrompere la sana costituzione del governo, che

\* Α΄πόδιο πομπάσθαι πᾶν το άρχύθιον Ε΄ το χευτίον, άσπερ πήρας επαγωγίμες.

DARTO che da tanti secoli avevala felicemente mantenuta in uno stato di forza, e di vigore. Gli Efori fecero tosto un Decreto per proscrivere quest' oro, e quest' argento, e ordinarono, che si continuasse a servirsi della solita moneta, cioè della moneta di ferro. Ma essendosi opposti al decreto gli amici di Lifandro, e avendo fatto ogni sforzo possibile perchè l' oro, e l'argento fosse trattenuto a Sparta, l'affare su posto di nuovo in deliberazione. Pare che non vi fossero da proporre se non due partiti, cioè di dare un libero spaccio alle spezie d'oro, e d' argento, o di screditarle assolutamente, e proscriverle. I prudenti, e i politici ne trovarono un terzo, che, secondo essi, conciliava gli altri due con un ottimo temperamento, prendendo un saggio mezzo fra i due eccessi viziosi di troppa severità, o di troppa licenza. Fu dunque stabilito, che la novella moneta d'oro; e: d'argento non fosse impiegata fe non pel pubblico tesoro, che non avrebbe spaccio se non per gli soli affari dello Stato, e che ogni particolare che se ne impadronisse, fosse nel punto stesfo messo a morte.

Me d'oro, e d'argento, e non dell'avarizia che nasce da queste spezie; avarizia che nasce da queste spezie; avarizia che molto meno estinguevasi, proibendo a' particolari l'averne di quello, che au-

men-

c

A

PI Zi

k

8

mentavasi, permettendo alla città intera Noro. l'ammassarne, e'l servirsene. Imperocchè era impossibile, che veggendo questa moneta in onore, e in estimazione presso il pubblico, fosse poscia disprezzata in particolare come inutile, e ciascheduno tenesse come di niun valore per gli suoi affari domestici un capitale, che la città stimava, e ricercava tanto per gli suoi; essendo mille volte più dannosi a' particolari i cattivi usi autorizzati da' costumi pubblici, di quello che sieno i vizi de'particolari, rispetto al pubblico. Quindi, dice pure Plutarco, gli Spartani dando pena di morte contra quelli, che farebbero uso in privato della novella moneta, furono si imprudenti, e si ciechi a credere, che bastasse il porre come in sentinella alle porte delle case la legge, e'l timore del supplizio, per impedire che non v'entri l'oro, e l'argento; mentre lasciavano il cuore de' lor cittadini aperto all'ammirazione, e al desiderio delle ricchezze, e mentre v' introducevano eglino stessi una violenta passione di ammassarne, facendo considerare come una cosa grande, e onorevole il divenir ricco.

Verso il fine della guerra del Peloponneso, dopo un regno di diciannov'anni, morì Dario Noto Re di Persia. Ciro era arrivato alla Corte prima della sua morte; e Parisatide sua madre, di cui egli era l'idolo, non contenta di

 $\nu$  3

aver-

# LIBRO NONO

CONTINUAZIONE

# DE' PERSIANI,

E

# DE' GRECI.

Per lo corso de quindici primi anni del regno di Artaserse Mnemone.

#### CAPITOLO PRIMO.

Questo Capitolo contiene le turbolenze ARTAdomestiche della Corte di Persia: la SERSE
morte di Alcibiade: il ristabilimento MNEMOdella libertà in Atene: i segreti disegni di Lisandro per farsi Re.

## §. I.

Coronazione di Artaserse Mnemone. Ciro tenta di uccidere suo Fratello. Egli è rimandato nell'Asia Minore. Crudele vendetta di Statira moglie di Artaserse contra gli autori, e i complici della morte di suo fratello. Morte di Aleibiade, suo carattere.

A Rsace salendo sul trono prese il no An. del M. me di Artaserse: ed è quello, cui 3600. In.
D 4 i Gre-G. C. 404.

ARTA-i Greci a cagione della sua prodigiosa me-SERSE moria, diedero il soprannome di \* Mne\* Questo mone. Essendo vicino al letto di suo panome si-gnisica in dre malato, gli domandò, un momento greco un' prima che spirasse, qual'era stata la regouomo chela della sua condotta in un regno sì lunha una go, e sì felice, come il suo, assine di buona me poterlo imitare. Fu, gli rispose, di far Asben. lib. sempre cid che la giustizia, e la religione 12. pag. 548. esigevano da me . Parole memorabili, e che meritano di essere scolpite a caratteri d'oro ne'palagi de'Re, per far loro fovvenir di continuo qual esser dec la regola di tutte le loro azioni. E'cosa ordinaria de' Principi il dare morendo eccellenti istruzioni a'loro figliuoli; e sarebbero più efficaci, se precedute fossero dall' esempio, e dalla pratica, senza di che sono egualmente deboli, che l'ammalato che le dà, e per lo più non gli soprav-

Plut. in Pochi giorni dopo la morte di Dario,
Artax. p. il nuovo Re partì dalla sua capitale, e
lo 12.
Città di portossi alla città di Pasargada per farPersia sab visi consacrare, secondo il cossume, da'
Persia sab Sacerdoti di Persia. Eravi in questa Città
gran Ciro un tempio della Dea, che presiedeva alla guerra, dove sacevasi la consacrazione
de' Re. Essa era accompagnata da ceremonie singolarissime, che hanno un senso
nascosto, ma Plutarco non lo spiega. Il
Principe, che doveva essere consagrato, deponeva la sua veste in quel tempio, e si
vestiva di quella portata dall'antico Ciro,
prima

vivono di molto.

ma che divenisse Re, edera custodita con MNEMO-gran venerazione. Quindi, dopo aver NE. mangiato un fico fecco, masticava alcune foglie di terebinto, e inghiottiva una bevanda composta di aceto, e di latte. Significherebbe forse, che le dolcezze, che si gustano nel Principato, sono mescolate con molte amarezze, e che se'l trono è circondato di piaceri, e di onori, non è men ripieno di pene, e d'inquietudini? Sembra cosa chiara, che vestendo il Re novello della veste di Ciro, si volesse fargl'intendere, che dee altresì essere vestito delle fue grandi qualità, e delle sue rare virtù.

Il giovane Ciro, divorato dall' ambizione, era giunto alla disperazione nel vedersi defraudato per sempre della speranza del trono, datogli da sua madre, e di veder passare nelle mani di suo fratello uno scettro, che credeva esfergli dovuto. Nulla costano ad un' ambizioso i più enormi delitti. Questi risoluto di uccidere suo fratello nel tempio stesso, alla presenza di tutta la Corte, nel momento, in cui deporrebbe la sua veste per prendere quella di Ciro; Artaserse fu avvisato dal Sacerdote medesimo, che aveva educato suo fratello, e a cui questo giovant Principe confidato avevail suo disegno. Ciro su arrestato, e condannato a morte. Sua madre Parisatide essendo accorsa tutta suor di se itessa, lo prese fra le sue braccia, lo lego colle trecce de' suoi capelli, attaccò il di lui collo 5

ARTA-collo al suo, e sece tanto colle sue gri-SERSE da, e colle sue preghiere, che l'ottenne in grazia, e rimandar lo fece nelle provincie marittime, delle quali aveva il governo. Ei vi recò un'ambizione non meno ardente di prima, maggiormente aizzato dall' affronto-ricevuto, e da un vivo desiderio di vendetta, e armato d' un potere quasi illimitato. Artaserse, in questa occasione errò contra le regole più comuni della politica, che non permettono di (a) nudrire, e di fomentare con onori straordinari la fierezza d'un giovane Principe, ardito, e intraprendente com' era Ciro, il di cui odio personale contra suo fratello era giunto sino a vo-lerlo assassimare colle sue mani, e la di cui ambizione di regnare avevagli satto mettere in uso i mezzi più detestabili per arrivare al fuo fine.

Artaserse aveva presa in isposa Statira. Appena suo marito salì sul trono, ch'ella impiegò il dominio, che la sua bellezza davale sopra di lui per vendicare la morte di suo fratello Teriteucmo. Questa è una delle scene più tragiche, che porga la storia, e un complesso mostruoso di adulteri, d'incesti, e di uccisioni, che dopo aver cagionati gran disordini nella samiglia regale, ebbero per

(a) Ne quis mobiles adolescentium animos prematuris honoribus ad superbiam extolleret. Tacit. Annal. lib. 4. cap. 17.

82ultimo l'esito il più tragico per tutti quel-MNEMO. li, che ne furono a parte. Ma bisogna NE. ripigliar le cose nella sua radice per mettere il Lettore in chiaro del fatto.

Idarno, padre di Statira, Persiano di gran qualità, era Governatore d'una delle principali provincie dell' Imperio. Statira era d'una rara bellezza, in grazia della quale Artaserse s' impegnò a sposarla; allora egli nomavasi Arsace. Teriteucmo, fratello di Statira, sposò nel tempo stesso Amestri sorella di Arsace figliuola di Dario, e di Parisatide, e in grazia di questo matrimonio Teriteucmo, dopo la morte di suo padre, ebbe il suo Governo. V'era altresì in questa famiglia un'altra sorella nomata Rosane, non men bella di Statira, e ch' era in appresso eccellente nell' arte del tirar d' arco, e di lanciar dardi. Teriteucmo concepì verso di lei una rea passione; e per soddisfarla, risolvette di mettersi in libertà, e di uccidere Amestri sua moglie. Dario informato di questa congiura impegnò a forza di doni, e di promesse Udiaste; intimo amico di Teriteuemo, e suo confidente a prevenire questo funesto disegno coll' assassinarlo. Egli ubbidì, ed ebbe per ricompensa il Governo di quello, ch'egli assassinato 2. veva colle sue proprie mani.

Fra le guardie di Teriteucmo v'era un figliuolo di Udiaste, nomato Mitridate, molto affezionato al suo padrone. Que-

ARTA-sto giovane Cavaliere, avendo saputo che SERSE suo padre aveva commesso egli stesso l' omicidio, fece contra di lui ogni forta d' imprecazioni, e pieno d'orrore verso questa sì vile, e sì nera azione, s'impadronì della città di Zari, e ribellandosi a+ pertamente, volle ristabilire il figliuolo di Teriteucmo. Ma questo giovane non potè durarlo lungo tempo contra Ciro. Fu rinserrato nella sua piazza col figliuolo di Teriteucmo, che teneva presso di se, e tutto il resto della famiglia d'Idarno fu posta in prigione, e data in potere di Parisatide, per farne ciò che sosse a grado di questa madre all'ultimo segno sdegnata, a cagione del trattamento, ch'erasi fatto, o volevasi fare ad Amestri sua sigliuola. Questa crudel Principessa fece prima segare per mezzo Rosane, cagione di tutto il male; e ordinò che fossero fatti morire tutti gli altri, toltane Plut. in Statira, da lui conceduta alle lagrime,

Plus. in Statira, da iui conceduta ane iagrime,
Arsax. p. e alle tenere, e forti preghiere di Arsa1012. ce, che per l'amore verso la moglie impiegò ogni sforzo per salvarsa: benchè Da-

ce, che per l'amore verso la moglie impiego ogni ssorzo per salvarla: benchè Dario suo padre credesse cosa a lui stesso spediente il farlo entrare nella sorte del resto della sua famiglia. Ecco lo stato, in cui erano le cose quando Dario venne a morte.

Statira, dacchè suo marito su sul trono, si sece consegnare Udiaste; gli sece troncar la lingua, e lo sece morire ne' tormenti i più crudeli ch'ella potesse inventare, per punire la nera azione, da

cui

eui era venuta la rovina della sua fami-MNEMOglia; e diede il suo Governo a Mitri-NE.
date in ricompensa dell' affetto, ch' ebbe
agl'interessi della sua casa. Parisatide si
vendicò dal suo canto sopra il figliuolo
di Teriteucmo, sacendolo avvelenare; e
si vedrà ben presto un' altra vendetta di
Statira.

Ecco esempi assai terribili della vendetta delle semmine, e in generale, degli eccessi, a'quali giungono coloro che si veggono superiori alle leggi, e che non seguono altra regola nelle loro azioni, che'l loro capriccio, e le loro passioni,

che'l loro capriccio, e le loro passioni. An. del M. Ciro, avendo risoluto di deporre dal 3601. In. trono suo fratello, si servi di Clearco G. C. 403. Generale Spartano per far leva d'un corpo di truppe Greche, sotto pretesto d' una guerra, che questo Spartano pretendeva di fare in Tracia. Io differisco a parlare di questa famosa spedizione, come pure della morte di Socrate, che avvenne nel medesimo tempo, avendo disegno di trattare questi due gran fatti con tutta quella estensione che meritano. A questo medesimo fine certamente Ciro dono a Lisandro una galera di due Lys. cubiti di lunghezza, composta d'avorio, 443. e d'oro, congratulandosi della da lui riportata vittoria navale. Questa galera fu consagrata al tempio di Delfo, Lisandro andò poco dopo a ritrovarlo in Sardi, carico di fontuofi regali da fargli a nome degli Alleati.

In

ARTA- In tale occasione Ciro ebbe con Li-SERSE fandro la celèbre conferenza, di cui Senosonte ci lasciò il racconto, e che dopo di lui su tanto lodata da Cicerone. Questo (a) giovane Principe, che vantava più onestà, e politezza, che nobiltà, e grandezza, si compiacque di condurre egli stesso un' ospite sì illustre ne suoi giardini, e fargli osservare le varie bel-

> (a) Narrat Socrates in eo libro Cyrum minorem , regem Persarum , prastantem ingenio atque imperii gloria, cum Lysander Lacedamonius, vir summa virtutis, venisset ad eum Sardes, eique dona a sociis attulisset, & ceteris in rebus comem erga Lysandrum atque humanum fuisse, & ei quemdam conseptum agrum diligenter consitum ostendisse. Cum autem admiraretur Lysander O proceritates arborum, O di-rectos in quincuncem ordines, O humum subactam atque puram O suavitatem odorum, qui efftarentur e floribus; tum eum dixisse, mirari se non modo diligentiam . sed etiam solertiam ejus a quo essent illa dimensa atque descripta. Et ei Cyrum respondisse: Atqui ego ista sum dimensus; mei sunt ordines, men descriptio, multæ etiam istarum arborum mea manu sunt satx. Tum Lysandrum; intuentem ejus purpuram, O nitorem corporis, ornatumque Persicum multo auro multisque gemmis, dixisse: Recte vero, te Cyre beatum ferunt, quoniam virtuti tua fortuna conjuncta est. Cic. de Senec. n. 59.

lezze de' medesimi . Lisandro sorpreso a MNEMO. prima vista, ammirava la bella distri-NE. buzione di tutte le parti del giardino: l'altezza degli alberi, la proprietà, e la disposizione de viali, molti de quali era. no distribuiti in cinque ordini, la ricchezza degli orti, dove all'utile era unito il dilettevole, la mirabile varietà de'fiori che dappertutto tramandavano un gratifi fimo odore. Tutto m' incanta, e mi ricrea, disse Lisandro, rivolgendosi a Ciro: ma ciò che più di tutto mi occupa si è il gusto squisito, e l'ingegnosa industria di quello che vi ha formato il disegno di tutte queste parti, e che ha dato loro un sì bell'ordine, io. non mi stanco di ammirare questa mirabile distribuzione, e questa bella simmetria. Ciro, rapito da questo discorso, io, gli disse, ho formato questo disegno, e ne ho preso tutte le misure; e molti di questi alberi, che voi vedete, sono pian-tati colle mie mani. Che, ripigliò Li-sandro mirandolo da capo a' piedi, è egli possibile, che con questa porpora, con queste preziose vestimenta, con queste collane, e maniglie d' oro, con questi borzacchini ornati d'un sì ricco ricamo, con queste quintessenze, e con questi squiti prosumi, divenuto giardiniere, abbiate impiegate le vostre regie mani in piantar alberi ! Questo vi reca stupore, ripiglio Ciro .. Io giuro pel Dio Mi-

questo nome, e il loro principal Dio.

88 STORIA ANTICA ARTA-tra, che quando la fanità me lo per-SERSE mette, io non mi pongo mai a mensa se prima non ho sudato per la fatica,

o negli esercizi militari, o nelle fatiche rusticali, o in qualche altra dura occupazione, cui mi dò con piacere, e senza riserba. Lisandro, attonito ad un tale discorso, e strignendogli la mano: (a) Voi siete o Ciro, gli disse, assai degno della vostra alta fortuna: perchè in voi essa

fi trova accompagnata dalla virtù.

Alcibiade scuoprì senza difficoltà il segreto delle leve, che Ciro faceva. Andò nella provincia di Farnabazo, perquindi portarsi alla Corte di Persia, e per dar avviso ad Artaserse della trama, che ordivasi contra di lui : Se avesse potuto giugnervi , una scoperta di tal importanza gli avrebbe infallibilmente proccurato il favore di Artaserse, e l'assistenza, di cui aveva duopo per lo riftabili-mento della sua patria. Ma i partigiani di Sparta in Atene, cioè i trenta Tiranni, temerono gl' intrichi d' un genio superiore come il fuo, e avvertirono i loro padroni, che i loro affari erano rovinati , se non si trova il mezzo di liberarsi d'Alcibiade. Gli Spartani ne scrissero a Farnabazo, e con una nera viltà,

<sup>(</sup>a) Dinaios, & Kupe, Maucoras ayados yap or d'Samores. Cicerone traduce così queste parole : Recte vero te Cyre, beatum ferunt, quoniam virtuti tua fortuna conjuncta est.

che non ammette scusa, e che mostra MNEMOquanto Sparta aveva degenerato da' suoi NE . antichi costumi, lo costrinsero a liberarli a qualunque prezzo da un nimico sì formidabile. Il Satrapo secondò il loro genio. Alcibiade era allora in un borgo della Frigia, dove viveva colla sua concubina appellata Timandra. Quelli che furono mandati per ucciderlo non avendo avuto il coraggio di entrare dov' egli era, si contentarono di circondare la casa, e di appiccarvi il fuoco. Essendo Alcibiade uscito attraverso alle fiamme colla spada alla mano, i barbari non osarono di attenderlo, nè di venire con lui alle mani: ma tutti fuggendo, e rinculando, lo caricarono di dardi, e di frecce: ei cadde là morto. Timandra andò a raccogliere il suo cadavere, e avendolo involto, e coperto colle fue vestimenta più belle, gli fece funerali tanto grandiosi, quanto lo permetteva lo stato della sua fortuna presente.

Tale fu il fine di Alcibiade, in cui grandi virtù erano oscurate da vizi ancora più grandi; e (a) non è agevol cosa il dire, quali delle sue buone, o cattive

\* Si pretende che Laide quella celebre Cortigiana, appellata la Corintia fosse

figliuola di quelta Timandra.

(a) Cujus nescio utrum bona an vitia patria perniciosiora suerint: illis enim cives suos decepit, his afflixit. Val. Max. lib. 3. cap. 1.

ARTA-qualità furono più perniciose alla sua pa-SERSE tria: perchè con quelle inganno i suoi concittadini, e con queste li rovino. Univa ad una gran nascita un distinto valore. Era bello, ben fatto, eloquente, destro negli affari, insinuante, e atto ad incantar chi che sia. Amava la gloria, ma senza pregiudizio della sua inclinazione a'piaceri : come pure non amava i piaceri per modo che trascurasse la cura della sua gloria. Egli sapeva darsi a' medesimi, o sottrarvisi secondo che lo permettevano i suoi affari. Non vi su mai animo più pieghevole del suo. Egli travestivasi con una facilità incredibile come un Proteo, in tutte le forme le più contrarie, e le sosteneva con tale agevolezza come se ciascheduna gli sosse stata naturale.

Queste metamorsosi, per le quali egli passava, secondo le occasioni, i costumi de' luoghi, e i suoi interessi, dinotavano un cuore senza principi, nè per la verità, nè per la giustizia. Egli non badava nè alla religione, nè alla virtù; nè alle leggi, nè a' doveri, nè alla patria. Non aveva altra regola che la sua ambizione, alla quale riseriva tutte le altre cose. Cercava di piacere agli uomini, d'incantarli, di farsi amare, ma per soggettarseli lusingandoli. Non se ne serviva se non gli erano utili, e faceva un trassico, in cui voleva trar tutto a se.

La sua vita era un misto perpetuo di bene,

DE' PERSIANI.

bene, e di male. I suoi sentimenti in- MNEMOtorno alla virtà erano assai deboli, e NE. degeneravano ben presto in vizi, e in delitti, che fianno fatto poco onore alle istruzioni, che un gran Filosofo erasi sforzato di dargli per farlo un' uomo dabbene. Le sue azioni sono state strepito. se . ma senza regola. Il suo carattero aveva un non so che di sublime, e di grande, ma non eguale. Ei su successi-vamente il sostegno, e il terrore degli Spartani, e de Persiani. Fu la rovina, e la difesa della sua patria, secondo che si dichiard in favore, o contra di lei. Accese finalmente una guerra funesta in tutta la Grecia per la sola passione di dominare, inducendo gli Ateniesi ad assediar Siracusa più con disegno di tener Atene nella sua dipendenza, che colla speranza di conquistare tutta la Sicilia, e poi l' Africa; persuaso che dovendo maneggiare un popolo incostante, sospettoso, in-grato, geloso, e nimico di chi lo governa, fosse duopo tenerlo continuamente occupato in qualche grand' affare, affinche gli fosse sempre necessario il suo braccio, e non avesse tempo di esaminare, di censurare, e di condannare la sua condotta.

Ebbe la sorte che provano d'ordinario le persone del suo carattere, e della quale non possono lamentarsi. Egli non amò mai alcuno, riferendo tutto a se solo, e non trovò amici. Si saceva merito, e gloriavasi di burlarsi di tutti; e

ARTA-niuno all'opposto si fidò di lui, nè se gli serse affeziono. Altro non aveva cercato, che di vivere con isplendore, e di farsi padrone di tutto; e perì miserabilmente in un generale abbandono, ridotto, per suo unico estremo sostegno, al debole soccorso, e al zelo impotente d'una donna, che sola ebbe la cura di rendergli gli ultimi usizi.

Verso questo tempo morì il Filososo Democrito, di cui parleremo altrove.

# . 9. II.

I Trenta efercitano in Atene crudeltà orribili. Fanno morire Teramene loro Collega. Socrate prende la sua difesa. Trasibulo attacca i Tiranni, si sa padrone di Atene, e vi ristabilisce la libertà.

Il Consiglio de' Trenta, stabilito da Lisandro in Atene, vi usava orribili crudeltà. Sotto pretesto di tener a dovere la moltitudine, e a freno i sediziosi, s' era fatto destinar guardie, aveva armati tre mila cittadini, che servivano ad esso di satelliti, e aveva nel tempo stesso le-vate agli altri l'armi. Tutta la città era in ispavento, e in terrore. Chiunque opponevasi alle sue ingiustizie, e alla sua violenza ne diveniva la vittima. Le ricchezze erano un delitto, e chi le possedeva, era certamente soggetto ad una condanna, ch' era sempre seguita dalla morte, e dalla consiscazione delle so-stan-

DE PERSIANI.

stanze, che i Trenta Tiranni dividevano MNEMOfra loro. Eglino secero morire più gente in NE. otto mesi di pace, di quella ne abbiano uccisa i nimici in trent'anni di guerra.

I due più ragguardevoli fra i Trenta erano Crizia, e Teramene, che da principio erano stati molto uniti insieme, ed erano sempre passati di concerto. Quest' ultimo era un' uomo d'onore, e amava la sua patria. Quando vide le violenze. e le crudeltà de' suoi Colleghi, si dichiarò apertamente contra di essi, e con ciò si eccitò il loro odio. Crizia divenne il maggior suo nimico, egli si portò come suo denunziante al Senato, accusandolo come turbatore dello Stato che rovesciar voleva il Governo presente. Quando si avvide che udivasi con silenzio, e con approvazione la difesa di Teramene, temè che se si lasciava l'affare a disposizione del Senato, egli fosse rimandato assoluto. Avendo dunque fatta avvieinare a' cancelli la gioventù, ch' egli aveva armata di pugnali, disse ch' ei credeva esser dovere d' un Supremo Magistrato l'impedire che la Giustizia non fosse sorpresa, e ch' ei voleva sar ciò in questo incontro., Ma, proseguì , egli, giacche la legge non vuole, che ,, si facciano morire quelli, che sono , del numero de Tre mila senza il pa-,, rer del Senato, io cancello Teramene , da questo numero, e lo condanno a , morte in virtù della mia autorità, e di

ARTA-,, di quella de'miei Colleghi,, . A que-SERSE ste parole Teramene saltando sull'altare ,, lo chieggo, ei disse, che siami , formato il processo conforme alla leg-", ge, il che non può essermi negato ", senza ingiustizia. Non che io non ,, vegga chiaramente, che la mia ragio-,, ne nulla sia per giovarmi, non meno che la franchigia degli altari : ma io ,, voglio almeno mostrare che i miei ni-,, mici non rispettano, nè gli Dei, nè , gli uomini. Io mi stupisco solamente, che persone savie come voi non veg-, gano, non essere più difficile il can-, cellare il loro nome dal ruolo de' cit-", tadini, che quello di Teramene,... Allora Crizia ordino a' ministri della giustizia, che lo staccassero a forza dall' altare. Ógnuno stava in silenzio, e in timore alla vista de' foldati armati, che circondavano il Senato. Fra tutti i Senatori Socrate solo, da cui Teramene aveva ricevuti gli ammaestramenti, prese la sua disesa, e si crede in debito di opporsi a' ministri della giustizia . Ma.i fuoi deboli sforzi liberar non poterono Teramene, e a suo malgrado su condotto al luogo del supplizio a traverso una folla de' cittadini, che si liquefacevano tutti in lagrime, e vedevano nella forte d'un'uomo egualmente confiderabile pel suo zelo, per la libertà, e pe' suoi gran meriti, ciò che temer dovevano per se stessi. Quando gli su preDE' PERSIANI. 95
sentata la cicuta, cioè, il veleno (que MNEMOsta era la maniera colla quale morir sa-NE.
cevansi i cittadini in Atene) la prese
con volto intrepido, e bevutolo, ne gettò una parte sulla tavola nella maniera,
che usasi ne'conviti di allegrezza, dicendo: Questa è pe'l bel Crizia. Senosonte racconta questa circostanza poco
considerabile in se stessa per sar vedere,

dic'egli, qual' era la tranquillità di Teramene in quell'ultimo momento.

I Tiranni, liberati da un Collega, la
cui fola presenza era ad essi un continuo
rimprovero, non osservarono più misure. Le carcerazioni, e gli assassimi erano
continui in tutta la Città. (a) Ognuno
temeva per se, o per gli suoi. In una si
universale disolazione non v'era alcun
risugio, nè speranza alcuna di ricuperare
la libertà. Dove trovar tanti \* Armodi

(a) Poterat ne civitas illa conquiescere, in qua tot tyranni erant quot satellites essent; Nec spes quidem ulla recipienda libertatis animis poterat offerri, nec ulli remedio locus apparebat contra tantam vim malorum. Unde enim misera civitati tot Harmodios? Socrates tamen in medio erat, O lugentes patres consolabatur, O desperantes de Rep. exhortabatur... O imitari volentibus magnum circumferebat exemplar cum inter triginta dominos liber incederet. Senec. de ranquill. anim. cap. 3.

\* Armodio aveya liberata Atene dal-

la tirannia de' Pisistratidi.

ARTA-quanti v'erano allora Tiranni? Tutti SERSE gli animi erano avviliti. Ciascheduno deplorava in segreto la perdita della libertà, senza che si trovasse nella città alcun cittadino sì generoso, onde tentar di rompere le sue catene. Pareva che'l popolo Ateniese perduto avesse quel coraggio, che sino allora avevalo fatto seme pre temere, e rispettare da'suoi vicini, e da' suoi nimici. Pareva che avesse perduto per sin l'uso della parola, non osando più di far intendere i menomi lamenti. perchè non fossero loro imputati a delitto. Socrate solo durò intrepido. Ei consolava i Senatori afflitti, animava i cittadini ridotti alla disperazione, e dava a tutti un esempio di mirabile coraggio, e fermezza, conservando la libertà, e camminando con fronte alta in mezzo a' trenta Tiranni, che facevano tremar tutti. ma che non poterono mai colle loro minacce scuotere la costanza di Socrate. Crizia, ch'era stato suo discepolo su quegli, che si dichiarò più apertamente contra di lui, mosso da discossi liberi, e arditi, che teneva contra il governo de'Trenta. Giunse a segno di vietargli l'istruzione della Gioventù: ma Socrate che non riconosceva la sua autorità, e che non ne temeva le conseguenze violenti, non badò punto ad una proibizione sì ingiusta.

Tutti i cittadini di qualche considerazione, ch' erano allora in Atene, che conservavano ancora qualche amore alla

liber-

DE PERSIANT. 97 libertà, uscirono da una città ridotta ad MNEMOuna dura, e vergognosa servità, e an-ne. darono a cercare altrove un'asilo, e un kiogo di ricovero, dove viver potessero sicuri . Avevano alla loro testa Trasibulo, cittadino di un raro merito, e che sentiva con vivo dolore i mali della sua patria . Gli Spartani furono sì barbari di volere levar questo ultimo rifu-gio a que' miserabili suggitivi. Proibirono con un pubblico editto il dar loro ricetto; ordinarono che fossero dati in poter de' Trenta Tiranni; e condannarono ad una pena di cinquanta talenti Cinque michiunque si opponesse alla esecuzione di la scudi. questo editto. Due sole città disprezzarono un ordine sì ingiusto, Megara, e Tebe ; e quest'ultima sece un editto per punire chiunque veggendo un Ateniese assalito da' suoi nimici non gli porgesse un forte ajuto. Lisia, oratore di Siracusa, ch'era stato bandito da' Tren-ta, (a) sece leva a sue spese di cinque cento foldati, e mandolli in foccorfo

della patria, madre comune dell'eloquenza.

Trasibulo non perdè tempo; dopo aver preso File piccolo forte dell'Attica, andò verso il Pireo, e se ne impadronì, I Trenta vi accorsero tosto colle loro truppe, e vennero ad un'assai dura battaglia. Ma perchè i soldati combatte-

Roll Stor. Ant. Tom. IV. E vano

(a) Quingentos milites, stipendio suo instructos, in auxilium patria communis eloquentia misit. Just. lib. 5. cap. 9.

ARTA vano da una parte con forza, e vigore SERSE per la lor propria libertà, e dall'altra con trepidezza, e non curanza pel domi-nio altrui, Resito non su dubbioso, e feguitò la causa giusta. I Tiranni surono vinti, Crizia restò sul campo . E perchè le altre truppe si davano alla su-ga: " Perchè, gridò Trasibulo, mi sug-,, gite come vincitore, piuttosto che a-, jutarmi come vendicatore della vostra ibertà? Voi vedete qui non nomici, ma concittadini. Noi non abbiamo di-Trenta Tiranni , Ei fece poscia lor fovvenire, che avevano tutti la stessa origine, la stessa patria, le medesime leggi, e i medesimi sagrifizi : esortolli ad aver compassione de loro confratelli essiliati, a restituire ad essi la loro pa-tria, e a rientrar eglino stessi in possesso della lor liberrà. Questo discorso sece impressione negli animi; e l'esercito ritornato in Atene scacció i Trenta, che si ritirarono ad Eleusi, e sostitui in luogo loro dieci uomini per governare, che non si regolarono meglio de' Trenta.

Ella è cosa stupenda, che una congiura contra il ben pubblico sì improvvisa, si universale, si perseverante, e si uniforme predomini sempre in quelle adunanze, che fono stabilite pel governo. Lo abbiamo veduto ne' Quattro cento scelti poco innanzi in Atene: lo abbiamo veduto ne' Trenta; e avvenne lo **stesso** 

DE' PERSIANI.

stesso in questi Dieci, Ciò che accresce MNEMO. lo stupore si è, che questa passione ti-NE. ranna s'impadronisce si presto anche negli uomini di Repubblica, nati in seno alla libertà, avvezzi a vivere nell'egualità, che n'è il fondamento, e nudriti nell'odio ad ogni suggezione, e ad ogni Vi dominadipendenza. Bisogna che da una parte, vulsus vi sia nel comando, e nel dominio una Tacita forza assai violenta per istrascinare tante persone, molte delle quali non sono senza dubbio prive di sentimenti virtuosi, e onorati, e per levarle ad un tratto da que' principj, e da que' costumi, che formavano il loro carattere naturale: e che dall'altra vi fia nell' uomo un' inclinazione assai furiosa di soggettare i suoi eguali, e di dominarli con imperio, per indurli agli ultimi eccessi di violenza, e di crudeltà, e per fargli dimenticare nel tempo stesso tutte le leggi della natura, e della religione.

I Trenta privati del loro potere, e delle loro speranze, mandarono Deputati a Sparta per chieder soccorso. Lisandro, che vi su inviato con truppe, non mancò di farvi ristabilire i Tiranni. Ma il Re Pausania, che ando anch'egli contra Atene mosso a pietà dallo stato compassionevole, cui era ridotta questa. città una volta sì fiorita, fu sì genero. so, che savorì in segreto i cittadini, e sinalmente proccurò loro la pace. Essa fu sigillata col sangue de' Tiranni, che avendo prese l'armi per ristabilirsi nel

ARTA-loro dominio, ed essendo venuti ad un' SERSE abboccamento surono tutti uccisi, e lasciarono Atene in una piena libertà. Richiamati tutti gli esuli, Trasibulo propose quella celebre Amnestia, colla quale
i cittadini impegnaronsi con giuramento
di dimenticarsi tutto il passato. Fu ristabilito il governo com'era per lo innanzi, surono rimesse in vigore le leggi
antiche, e surono eletti i Magistrati secondo la formalità ordinaria.

Io non posso trattenermi dal far osservare in tale occasione la saviezza, e la moderazione di Trasibulo si salutare, e sì necessaria dopo le lunghe domestiche turbolenze. Questo è uno de bei successi dell'antichità degno della dolcezza degli Ateniesi, e che servì di modello a'

fecoli seguenti ne' buoni governi.

Non v'era mai stata tirannia nè più crudele, nè più sanguinosa quanto quella da cui
era uscita Atene. Ogni casa era in duolo,
ogni samiglia piagneva la perdita di qualche
parente. Pubblico era stato l'assassimio, ove
la licenza, el'impunità fatto avevano regnare ogni delitto. Pareva che i privati avessero diritto di domandare il sangue di
tutti i complici d'una sì abbominevole oppressione; e l'interesse medesimo dello stato
autorizzar doveva i lor desider, onde
tenere a freno per sempre, coll'esempio
d'un severo castigo, simili attentati.
Ma Trasibulo, abbandonando tali sentitimenti con una superiorità d'una mente.

più

DE' PERSIANI. rot
più vasta, e colle idee d'una politica più MNEMO
illuminata, e più prosonda, comprese NE.
che 'l pensare a punire i colpevoli, sarebbe un lasciare semi eterni di odio, e
di divisione, un indebolire con tali discordie domestiche le forze della Repubblica, ch' essa doveva per suo interesse
riunire contra il nimico comune, e un
sar perdere allo Stato un gran numero di
cittadini, che potevano prestargli grandi
ajuti collo stesso di siparare i lor
primi errori.

Questa condotta dopo gran torbidi, sempre parve a' più sperimentati politici il mezzo più sicuro, e più pronto per istabilire la pace, e la tranquillità. (a) Cicerone, veggendo Roma divisa in due fazioni nell'incontro della morte di Giulio Cesare, ch' era stato ucciso da' Con-

(a) In adem Telluris convocati sumus, in quo templo, quantum in me suit, jeci sundamenta pacis, Atheniensiumque renovavi vetus exemplum, Gracum etiam verbum \* usurpavi, quod tum in sedandis discordiis usurpaverat civitas illa; atque omnem memoriam discordiarum oblivione sempiterna delendam censui. Philip.

1. 11. 11.

Alcuni credono che questa parola sia duinotia; ma non trovandosi negli Storici che hanno riferito questo satto, è più verisimile, che sia un unno unanitari, che ha lo stesso senso, e di cui si sono tutti serviti.

ARTA-giurati, richiamo alla memoria questa SERSE celebre Amnestia, e propose di seppellire

Cardinal Mazzari. ni.

in un eterna dimenticanza quanto era Letters avvenuto. Il Cardinal Mazzarini faceva offervare a Don Luigi di Naro Primo Ministro di Spagna, che questa condotta di bontà, e di dolcezza faceva che in Francia le turbolenze, e rivoluzioni non aveisero effetti sunesti, e che sin' allora non avevano fatto perdere un palmo di terra al Re; laddove la severità inflessibile degli Spagnuoli faceva che i sudditi, che avevano una volta levata la maschera, non ritornassero più all'ubbidienza se non colla forza, il che apparisce chiaramente, ei disse, coll'esempio degli Ollandesi, che sono pacifici possessori di molte provincie, ch' erano, non è peranche un secolo, il patrimonio del Re di Spagna. Diodoro di Sicilia in tempo de Trenta Tiranni di Atene, la di cui sfrenata ambizione giunse agli ultimi eccessi contra i lor propri cittadini, fa offervare qual male sia (a) per quelli, che sono ne' primi posti l'essere poco sensibili all'ono-

(a) Cetera principibus statim adesse: unum insatiabiliter parandum, prosperam sui memoriam, nam contempta fama, contemni virtutes... Quo magis socordiam corum irridere libet, qui prasenti potentia credunt extingui posse etiam sequentis ævi memoriam ... suum cuique decus posteritas rependit .. Tacit. Annal. lib. 4. cap. 35.

& 38.

DE' PERSIANI. 103 MVEMO.

re, e il far poco conto, o di ciò che at. NE: tualmente si pensa di essi, o del giudizio che ne dee fare la posterità: perchè dal disprezzo della riputazione si passa d' ordinario a quello della virtù medefima. Eglino possono bene col terrore del loro potere sossocar forse per qualche tempo la voce pubblica, e imponerle uno sforzato silenzio. Ma quanto più essa stette rinchiusa, durante la loro vita, tanto più dopo la loro morte, prorompe liberamente in querele, e in rimproveri, e li cuopre assai più d'ignominia, e diobbrobrio . Il potere de'Trenta, dic' egli, fu d'assai corta durata, ma sarà eterna la loro infamia: la loro memoria farà in abbominazione a tutti i secoli, e la storia non parlerà di essi se non per rendere odioso il loro nome, e per far detestare i loro delitti. Egli applica lo stesso principio agli Spartani, i quali dopo esfersi fatti padroni della Grecia con una saggia. e moderata condotta, hanno perduta questa gloria, attesa la durezza, l'alterigia, e l'ingiustizia, colla quale trattarono i loro alleati. Non v'ha Lettore senza dubbio, che non biasimi la lor vile, e crudele gelosia verso di Atene depressa, e umiliata, ne più quì si riscontra la magnanimità, nè la nobile generosità dell'antica Sparta: tanto il defiderio del dominio, e della prosperità può corrompere anche gli uomini virtuosi! Diodoro termina la sua riflessione con una massima assai vera, ma E 4

ARTA-poco conosciuta. "La grandezza, e la SERSE, maestà a'Principi, dic'egli, (convien , dire altrettanto di tutte le persone co-" stituite in dignità) non può sostenersi ne non colla bontà, e colla giustizia verso i suoi sudditu: come per lo con-, trario, essa si rovina e si distrugge con , un governo duro e ingiusto, che loro " eccita l'odio de popoli.

445.

# 6. HI.

Lisandro sa uno strano abuso del suo po-tere. Attese le querele di Farnabazo è fichiamato a Sparta.

Plut. in Lifandro aveva avnta gran parte nelle 1.5. p. 443. celebri imprese, che avevano sì altamente innalzata la gloria degli Spartani. Egli era pervenuto ad un grado di autorità, e di potenza, di cui non erasi peranche veduto esempio: ma si lasciò trasportare da una prefunzione, e da una vanità ancora più grandi della sua poten-za. Tollerò che le città Greche gli confecrassero altari come ad un Dio, che gli facessoro sagrifizi, e che si cantassero inni, e cantici in suo onore. I Sami ordinarono con un pubblico decreto, che le feste, le quali essi celebravano in onor di Giunone, e che portavano il suo nome, fossero chiamate le feste di Lisandro . Egli avea sempre d'intorno una folla di poeti, nazione venduta per lo più

TOS

più all'adulazione, i quali cantavano a MNEMOgara le sue grand'imprese, e n'erano ric- NE. camente pagati. La lode è dovuta alle belle azioni, ma ne oscura lo splendore quando è o eccedente, o mendicata.

Se questa sorta di dominio, e di vanità si fosse fermata là, non avrebbe nociuto che ha lui folo, esponendolo all' invidia, e al disprezzo: ma, il chen'era un effetto naturale, essendosi unite l'arroganza, e l'alterigia, attese le continue adulazioni di coloro, che lo affediavano, ei portò lo spirito di dominio ad un eccerlo insopportabile, e non guardo più misure nè ne' premi, nè ne' castighi. I governi assoluti delle città con un potere tirannico erano il frutto dell' amicizia, o de' vincoli di ospitalità, che avevasi con lui; e la morte sola di coloro, ch'egli odiava, era il fine del suo risentimento e della sua collera, senza che sosse possibile sottrarsi alla sua vendetta. Si avrebbe potuto mettere sul di lui sepolcro ciò che Silla fece mettere sul suo: Che niuno? aveva mai superato nè nel far del bene a' suoi amici, nè nel far male a' suoi nimici.

La perfidia, e lo spergiuro nulla costavangli per venire a capo de'suoi disegni, e non era men crudele che vendicativo. N'è una prova ciò che sece in Mileto. Temendo che quelli ch' erano alla
direzione del popolo non gli scappassero,
e volendo far uscire dal loro asilo coloro,
che s' erano nascosti, giurò di non sar

E 5 loro

ARTA-loro alcun male. Quegl' infelici si sidaser se rono del giuramento, e si secero vedere: ma egli li diede tosto in preda a' Nobili, che li secero tutti morire, benchè non sossero men di ottocento. E' incredibile il numero di quelli della fazione del popolo, da lui messi a morte nell' altre città: perchè non uccideva solamente per soddissare i suoi particolari risentimenti, ma serviva ancora l'inimicizia, l'odio, e l'avarizia degli amici, ch' egli aveva in tutte le città, e ajutavali a vendicarsi

colla morte de' loro nimici. Non v' era ingiustizia ne violenza. che i popoli non tollerassero sotto il governo di Lisandro, senza che gli Spar-tani, che n' erano bastevolmente informati pensassero a porvi rimedio. E' cosa assai ordinaria di quelli che sono in alto posto l'essere poco mossi dalle vesfazioni delle persone deboli, e senza credito, e di rendersi sordi a' loro lamenti. benche sia stato loro conferita l'autorità principalmente per la difesa de poveri, che non hanno altri protettori. Ma se questi lamenti vengono da un grande, da un potente, da un ricco, da cui si abbia di che temere o sperare, questa medesima autorità, ch' era lenta, è addormentata, diviene ad un tratto viva, e operante; prova certa non essere l'amore della giuttizia, che la mette in moto: il che si vedeva quì nella condotta de' Magistrati di Sparta. Farnabazo flanDE' PERSIANI.

stanco di tollerare le ingiustizie di Li-MNEMO-Sandro che depredava, e devastava le pro-NE. vincie, nelle quali comandava, mandò a Sparta ambasciatori per lamentarsi de' torti che aveva ricevuti, e gli Efori lo richiamarono : Lisandro era allora nell' Ellesponto, dove su preso da una grande costernazione nel leggere la lettera degli Efori. Com' egli temeva soprattutto le querele, e le accuse di Farnaba-zo, si affrettò di spiegarsi con lui colla speranza di addolcirlo, e di placarlo. Ma Lisandro, dice Plutarco, nel rivolgersi, a Farnabazo, ignorava quel \* proverbio, A furbo, furbo e mezzo. Il Satrapo gli promise tutto ciò ch' ei volle. In fatti scrisse sugli occhi di Lisandro una lettera, tale quale egli poteva desiderare; ma ne aveva preparata un'altra tutto contrarià. E quando dovette suggellarla, esfendo queste due lettere della medesima grandezza e figura, ei mise destramente in luogo della prima quella che aveva scritta in segreto, e suggellatala gliela diede.

Lisandro parti assai contento, e giunto a Sparta, si portò nel palazzo dov' era adunato il Senato, e presentò agli Esfori la lettera di Farnabazo. Ma restò oltremodo sorpreso nell' intenderne il contenuto, e ritirossi assai turbato. Po-

\* Il proverbio Greco: Cretensis contra Cretensem, nacque dall'essere tenuti i Cretesi per gli maggiori surbi, e per gli più bugiardi del mondo.

108 STORIA ANTICA ARTA-chi giorni dopo ritorno al Senato, e SERSE diffe agli Efori, ch' era obbligato di andare al tempio di Ammone per fare alcuni sagrifizi, che promessi aveva a quel Dio prima de' suoi combattimenti. Questo peregrinaggio era un semplice pretesto, che cuopriva la pena ch' egli provava di vivere da semplice privato in Isparta, e di soggiacere al giogo dell'ubbidienza, mentre sino allora aveva sempre comandato. Avvezzo da gran tempo al comando degli eserciti, e alle distinzioni lusinghiere d'una spezie di fovranità, ch'egli aveva esercitata nell' Asia, tollerar non poteva questa egualità, che lo confondeva nella moltitudine nè ridursi alla semplicità d'una vita privata. Avendo ottenuto dopo molte difficoltà il congedo s'imbarcò.

Quando su partito, i Re avendo sat-ta rissessione, ch'egli teneva nella sua dipendenza tutte le città col mezzo de' Governatori, e de' Magistrati, ch' egli avevavi stabiliti, e a' quali aveva data tutta l'autorità, e che in tal guisa egli era veramente Signore, e padrone di tutta la Grecia, proccurarono di ristabilirvi il governo del popolo, e di scacciarne tutte le sue creature, e tutti i suoi a-mici. Questo cambiamento eccitò da principio un gran tumulto. Intanto Lisandro avvertito che Trasibulo pensava a ristabilire la libertà nella sua patria, ritornò con ogni diligenza a Sparta, e perDE' PERSIANI. 109

persuase gli Spartani a sostenere in Atene il Mnemopartito de' Nobili. Noi abbiamo veduto poc' ne . anzi come Pausania pieno d' uno spirito più giusto, e più generoso, rendè la pace agli Ateniesi, e troncò con questo mezzo, dice Plutarco, l'ali all' ambizione di Lisandro.

### CAPITOLO SECONDO:

Il giovane Ciro, sostenuto dalle truppe Greche, intraprende di diporre dal trono suo fratello Artaserse. Egli resta ucciso nel combattimento. Famosa ritirata de Dieci mila.

Antichità non porge fatti più memorabili di quelli, ch' io imprendo qui
a raccontare. Si vede da una parte un
giovane Principe, pieno per altro di
eccellenti qualità, ma divorato dall'
ambizione, far guerra contra suo fratello suo Sovrano, e andare ad attaccarlo
quasi nel suo proprio palazzo, per-levargli nel tempo stesso lo scettro, e la vita: si vede, dico, cader morto nel conflitto a' piedi di questo medesimo fratello, e terminare con un sine sì suncsto una impresa egualmente grande, e colpevole. Dall' altra parte, (a) i Greci
che

(a) Post mortem Cyri, neque armis a tanto exercitu, neque dolo capi potuerunt; revertensque inter tot indomitas nationes O barbaras gentes, per tanta itineris spatia virtute, usque terminos patriæ desenderunt. Just. Lib. 5. cap. 11.

ARTA-che lo avevano seguito privi d'ogni soccorso dopo la pedita de' loro Capi, senza alleati, senza viveri, senza danaro, senza cavalleria, e senz'arcieri, ridotti a meno di dieci mila, non trovando altro ajuto che in se medesimi, e nel loro coraggio, sostenuti unicamente dal vivo desiderio di conservare la lor libertà, e di rivedere la loro patria: questi Greci con una fiera e intrepida sicuranza fanno la lor ritirata in faccia ad un efercito d'un milione d'uomini, e vittoriosa; attraversano cinque, o seicento leghe. malgrado i più grossi siumi, e infiniti angusti passi, e arrivano finalmente al loro paese per mezzo a mille nazioni feroci, e barbare, vincitori di tutti gli ostacoli, che incontrarono per istrada, e di tutti i pericoli, che la perfidia nascosta, o la forza aperta hanno fatto loro passare. Questa ritirata, secondo i buoni conoscitori, e le persone del mestiere, è l' impresa la più coraggiosa, e la più saggiamente condotta, che ci porga la storia antica, ed è tenuta come un modello persetto in questo genere. Buon per noi, che trovasi minutamente descritta da uno Storico, non solamente testimonio di vista de' fatti, ch' egli racconta, ma che fu il primo mobile, e l'anima di questa grand' impresa. Ío altro non farò che compendiarla, e come coglierne il fiore: ma non posso a meno di non esortare i giovani dellinati alla profefDE'PERSIANI.

fessione dell'armi a consultare da se stes-Mnemosi l'originale; di cui noi abbiamo una ne buona traduzione, benchè assi lontana
dalla bellezza del testo originale. Egli è
dissicile che incontrino un maestro più abile di Senosonte nel mestier della guerra; ed
io posso applicargli quì ciò che disse Omero
di Fenice Governatore di Achille, Ch'era Illiad.1. v.
egualmente in istato d'istruire il suo Di, 443.
scepolo e nella espressione e nell'azione.

Μύδων τε ρητηρ έμευαι, πρηκτηρά τε

# §. I

Ciro fa segretamente leva di truppe contra Artaserse suo fratello. Si uniscono a lui tredici mila Greci. Si parte da Sardi, e dopo un cammino di sei mesi arriva in Babilonia.

Noi abbiamo già detto che Ciro il Diod. 1.14. giovane, figliuolo di Dario Noto, e di p. 243.249. Parisatide vedeva con pena sul trono Ar-lib. 5. c. 11. taserse suo fratello maggiore; e che nel Xenoph. de momento medesimo che questi era per Expedie. prenderne il possesso, egli aveva intra-p. 243.248. preso di levargli nel tempo stesso lo scet-An. del M. tro e la vita. Artaserse ben conobbe ciò 3600. In. che temer doveva da un fratello, ardi-G. C. 404. to, intraprendente, e ambizioso: ma egli non potè negar la sua grazia alle preghiere, e alle lagrime di Parisatide sua madre, che amava oltremodo questo figliuo-

A R T A-gliuolo minore. Egli lo rimando dunque in SERSE Asia al suo Governo, affidandogli, contra tutte le regole della politica, un'au torità assoluta sulle provincie, che 'l Re avevagli lasciate col suo tellamento

Giuntovi, pensò feriamente a vendicarsi dell'affronto, che pretendeva aver ricevuto da suo fratello se la deporlo dal trono. Accoglieva con bontà e cortesia tutti coloro, che venivano dalla Corte di suo fratello, per istaccarli insensibilmente dal servizio del Re, eassezionarseli. Guadagnava anche il cuore de'barbari ch' erano fotto la sua condotta, familiarizzandosi con essi, e mescolandosi tol semplice soldato, ma senza pregiudizio alla dignità di Comandante; egli ammaestravali con differenti esercizi nel mestier della guerra. Si diede soprattutto a far segretamente leva in diversi luoghi sotto disserenti pretesti di truppe Greche, delle quali faceva affai più conto, che di quelle de' barbari. Clearco si ricoverò presso di lui dopo essere stato bandito da Sparta, e gli su d'un grand' ajuto : era questi un Capitano-abile, sperimentato, e pieno di co-An del M. raggio. Nel tempo stesso molte città del

36c2. In Governo di Tisaferne essendosi sottratte G. C. 402. alla sua ubbidienza si diedero a Ciro.

Questo accidente, che non su effetto del caso, ma degli antichi segreti di Ciro accese la guerra fra essi. Ciro sotto pretello di armare contra l'isaserne, adunò

DE' PERSIANI. 113

più apertamente milizie; e per meglio MNEMOingannar la Corte, vi mando gran que- NE. rele al Re contra questo Governatore, e gli dimandava nella maniera più umile la sua protezione, e soccorso. Artaserse resto ingannato. Credette che tutti i preparativi di Ciro non riguardassero se non Tisaserne, e persuaso che non vi fosse di che temere per se, stette che-

Ciro ben seppe profittare dell' impru. fax.p.1013. dente sicurezza, e della non curanza di suo fratello, la quale era considerata da molti come un contrassegno di dolcezza, e di umanità. In fatti nel principio del suo regno parve che imitasse la bontà del primo Artaserse, di cui portava il nome. Imperocche mostravasi dolce, e assabile a coloro che si accostavano a lui : onorava, e premiava grandiosamente i meritevoli: quando ordinava castighi, ne levava sempre l'oltraggio, e l'insulto; e quando perdonava, sempre con aria graziosa, e con maniere obbliganti, che accrescevano infinitamente il prezzo del dono, e che mostravano non esser egli giammai più contento, che quando poteva far del bene a' suoi sudditi. A tutte queste rare qualità avrebbe dovuto aggiugnerne una, che non è men reale, e che lo avrebbe messo in guardia contra gli attentati d' un fratello, di cui conoscer doveva il carattere: voglio dire una faggia previsione, che penetra nell' av-

ARTA-venire, e che rende un Principe at-SERSE tento a prevenire, o a dissipare tutto ciò che può turbare la quiete dello Stato.

Gl' Inviati di Ciro alla Corte non cessavano di spargere in pubblico discorsi, che disponevano gli animi al cambiamento, e alla ribellione. Dicevano che gli affari ricercavano un Re qual' era Ciro, magnissico, e liberale, che amasse la guerra, e che colmasse di benesizi i suoi servitori: e che la grandezza dell' Imperio aveva duopo d'un Repieno di ambizione, e di coraggio per sostenerne, e accrescerne lo splendore.

An. del M. 3603.In.G. C. 491.

Questo giovane Principe non perdeva dal suo canto punto di tempo, e affrettavasi di mettere in escuzione il suo gran disegno. Egli non aveva allora, che ventitre anni al più. Dopo i servigi importanti da lui prestati agli Spartani; servigi, senza i quali non avrebbero giammai potuto riportar le vittorie, che gli avevano satti padroni della Grecia, credette poter palesarsi ad essi. Fece dunque loro intendere lo stato presente degli affari, e de' suoi disegni, persuaso che questa considenza medesima li disporrebbe ancora più a servirlo.

Nella lettera che loro scrisse parlava di se medesimo in termini grandiosi. Diceva che aveva il cuore più grande, e più reale di suo fratello, ch'era più esercitato nella filosofia, e meglio istrui-

DE' PERSIANI. 115 to nella \* magia, e che poteva bere, e MNEMOresistere al vino più di lui, qualità ch' NE. era d'un gran merito presso i barbari, ma che non doveva esser tale nell'animo di quelli, a'quali scriveva. Gli Spartani fecero intendere alla loro flotta che dovesse incontanente unirsi a quella di questo Principe, e di ubbidire in tutto Tamo suo Ammiraglio : ma ciò su senza dir nulla ad Artaserse, e senza che paresse in modo alcuno che fossero a parte del segreto. Questa precauzione parve (a) loro necessaria, per giustificarsi presso Artaserse in caso che le cose fossero per piegare a suo vantaggio.

Ecco il numero dell'esercito di Ciro, secondo la rassegna che ne su poscia satta. Aveva tredici mila Greci, ch' erano la scelta, e'l
principal nerbo del suo esercito, e cento mila uomini di altre truppe regolate di nazioni
barbare. Clearco di Spatta comandava le
truppe del Peloponneso, toltine gli Achei,
che avevano per capo Socrate di Achaja. I
Beozi erano sotto Prossene di Tebe, e
i Tessali-sotto Menone. I barbari avevano per Comandanti de' Persiani, alla
testa de'quali era Arieo. La stotta era

\* Per magia presso i Persiani intendevasi la scienza della religione, e quella del governo.

<sup>(</sup>a) Querentes apud Cyrum gratiam; O apud Artaxersem, si vicisset, veniæ patrocinia, cum nihil adversus eum aperte decrevisset. Justin. lib. 5. cap. 11.

ARTA-composta di trenta cinque vascelli co-SERSE mandati da Pitagora Spartano, e di ven-Lib. 1. pag. ti cinque comandati da Tamo Egizio, Aminiraglio di tutta la flotta. Essa seguitava l'armata da terra, costeggiando

le spiagge marittime.

Ciro non aveva palesato il suo disegno se non a Clearco solo fra Greci, prevedendo che l'aspetto d'una si lunga, e sì ardita impresa non mancherebbe di spaventare, e di raffreddare gli usiziali, e i Soldati. Si studio solamente di guadagnarli in tempo del cammino trattandoli con bontà, e con umanità familiarizzandosi con essi, e dando ordini precisi, perchè

xenoph. I, non mancasse loro cosa alcuna. Prossene, 3. p. 294. la di cui famiglia era amica di quella di

Senosonte, presento questo giovane Ateniese a Ciro, che lo ricevette savorevolmente, e gli diede impiego nel suo esercito fra' Greci. Finalmente parti di Sardi, e marciò verso le provincie dell'Asia maggiore. Le truppe non sapevano nè qual sosse il soggetto della guerra, nè in qual paese sosse condotte: Ciro aveva satto intendere solamente che portava le armi contra i Pissidiani, che colle loro scorrerie insestavano la sua provincia.

Tisaserne, giudicando che tutti quessi preparamenti erano troppo grandi per una si piccola impresa, qual' era quella della Pisidia, era partito per le poste da Mileto per recarne l'avviso al Re. Quessia novella gettò la Corte in un gran

tur-

DE PERSIANI. 117 turbamento. Parisatide, madre di Arta-MNEMOserse, e di Ciro, su giudicata come la NE. principale cagione di questa guerra: tutti quelli ch' erano impegnati al suo servizio, e ne' suoi interessi, furono tenuti per sospetti di mantenere intelligenza con Ciro. Statira principalmente, ch'era la Regina regnante, non cessava di fargli violenti rimproveri., E dov'è, diceva-, le, la fede, che voi avete sì spesso fatta, facendovi mallevadrice per vostro ", figliuolo ? Dov'è il frutto delle vostre " preghiere , di cui servita vi siete per n togliere alla morte quello che congiura-,, to aveva contra il Re fuo fratello? Col-, la voltra fatale tenerezza voi avete acce-, fa questa guerra, e ci avete precipitati in questo abisso di sciagure, Erano già grandi tra le due Regine l'odio, e l'antipatia. Rimproveri sì pungenti l'accesero ancora più e vedremo le conseguenze. Artaserse prepard un numeroso esercito per ricevere suo fratello.

Ciro avanzavasi sempre più a gran Xenoph. 1. giornate. Ciò che più lo inquietò nel pago 248. cammino su il passo della Cicilia, ch' 261. era strettissimo, situato fra monti assai alti ed erti, che non lasciavano tanto spazio, quanto bassa per un carro. Sienesso Re del paese disponevasi a contendergli il passo, e vi sarebbe infallibilmente riuscito senza la diversione, che sece Tamo colla sua stotta unita a quella degli Spartani. Per disendere la

par-

ARTA-parte minacciata dalla flotta, Sienesio SERSE abbandono quel posto importante, dove un piccolo corpo di truppe era capace di sermare il più grosso esercito.

Giunto l'esercito a Tarso, i Greci ricusarono di avanzarsi di più, dubitando di effere condotti contra il Re, altamente sclamando di non essersi arrolati a questa condizione. Clearco, che comandavali, ebbe duopo di tutta la sua destrezza, e di tutta la sua abilità per sedar questo tumulto nel suo nascimento. Aveva voluto da principio impiegare la strada dell' autorità, e della forza, ch'eragli affai mal riuscita. Cessò di opporsi violentemente al loro disegno; e infinse anche di entrare ne' lor sentimenti, e di sostenerli colla sua approvazione, e col suo credito. Dichiarò apertamente, ch'egli non si separerebbe da essi, e li consigliò a mandar Deputati al Principe, per sapere da lui medesimo contra chi pretendeva condurli, affine di seguitarlo volontariamente, se'l partito lor piacerebbe, e quando no, di chiedergli la permissione di ritirarsi: Con questo scaltro mezzo egli sedò il tumulto, e acquietò gli animi. Fu deputato egli medesimo con alcuni ufiziali. Ciro, segretamente da lui avvertitodi tutto, rispose che voleva andare a combattere \* Abrocoma suo nimico, ch' era

\* Non si sa ov'egli comandasse. Si crede verso l'Eufrate. Egli marciava con trecento mila uomini per unirsi all'eserciDE PERSIANI. 11

era dodici giornate lungi di là sull' Eu-MNEMOfrate. Quando su lor riserita questa ri-NE.
sposta, benchè vedessero ov'erano condotti, risolvettero di marciare, e dimandarono solamente, che sosse accresciuta la
loro paga. Ciro in luogo d'un "Darivaleva dieco che dava per mese a ciascun soldato, ci lire.

ne promise loro uno e mezzo.

Qualche tempo dopo fu detto a Ciro che due de' primi ufiziali, per una contesa privata, che avevano avuto con Clearco, s'erano salvati sopra d'un vafcello mercantile con una parte del loro equipaggio. Molti erano di parere fi spedissero loro dietro alcune galere, il ch'era assai facile, e che ricondotti, se ne desse un esempio, punendoli di morte alla vista di tutto l'esercito. Ciro perfuaso t che i benefizi fossero la strada più sicura per guadagnare i cuori, e che i castighi, non meno che i rimedi violenti, non debbono essere impiegati se non nell'estrema necessità, dichiarò pubblicamente, ch'egli non soffrirebbe, che si potesse dire ch'egli avesse trattenuto alcuno per forza al suo servizio; e aggiunse, ch'egli rimanderebbe ad essi le loro mogli, e i loro figliuoli, che gli avevano lasciati in ostaggio. Una risposta sì saggia, e sì generosa sece un es-

to del Re, ma non arrivò se non dopo, la battaglia.

† Beneficiis potius quam remediis ingenia experiri placuit. Plin. in Traj.

#### STORIA ANTICA ARTA-120

SERSE fetto mirabile negli animi, e affeziono a lui per sempre que'medesimi, che prima avevano avuto qualche intenzione di ritirarsi. Questa è una gran lezione per quelli che governano. V' ha negli uomini un fondo di generosità naturale. ma bisogna conoscerla, e saperla trattare. Le minacce gl' inaspriscono, e i castighi li ribellano, quando vogliasi a lor dispetto costrignerli al loro dovere. Desiderano (a) che gli altri si fidino di essi sino ad un certo segno, che si lasci loro la gloria di esser sedeli per elezione, e benespesso il mezzo sicuro di renderli fedeli , è il mostrarli di crederli tali. Ciro dichiaro allora che marciava contra di Artaserse. A questa dichiarazione nacque subito qualche bisbiglio, ma che ben presto diede luogo a' segni di allegrezza, e di giubilo sulle grandiose promesse, che lor sece il Principe .

Avanzandosi Ciro a gran giornate, Xenoph. 1 de la Re non pensava a combattere si presto, ma che aveva risoluto di aspettare in fondo alla Persia che sossero unite tutte le sue sorze; e che per sermare i nimici aveva satto in una pianura di

(a) Nescio an plus moribus conferat Princeps, qui bonos esse patitur, quam qui cogit. Plin. ibid.

Plerumque habita fides ipsam obligat fidem. Liv.

DE' PERSIANI.

Babilonia un fosso, che aveva cinque Mnemopertiche di larghezza, e tre di altezza, ne.
e che dilatavasi per lo spazio di dodici.

Parasanghe o dodici leghe, dall'Eufrate sino al muro della Media. Fra l'
Eustrate, e'l fosso vi aveva lasciato una
strada di venti piedi di larghezza, per dove passò Ciro con tutto il suo esercito,
di cui fatta aveva la rassegna il giorno
precedente. Il Re aveva trascurato di
contendergli questo passo, e lasciavalo
sempre più accostare a Babilonia. Tiribaso lo sece risolvere a non suggire in
tal guisa innanzi ad un nimico, sopra
del quale aveva vantaggi infiniti, e pelnumero delle sue truppe, e pel valore
de' suoi Capitani. Egli stabilì dunque di
andargli incontro.

# §. III.

Si dà la battaglia a Cunassa. I Greci riportano dal canto loro la vittoria. Artaserse dal suo. Ciro è ucciso.

Il luogo ove si diede la battaglia chia-Xenoph. in mavasi Gunassa, ed era intorno a \* se-Expedie. dici leghe lontano da Babilonia. L'eser-p.263. 266. Roll. Stor. Ant. Tom. IV. F. cito Diod. lib.

\* La Parasanga è un misura itinera-14 p. 253.
ria propria de' Persiani. Essa era di trenta 254.
stadj, che sanno una lega comune di Fran-1014.1017.
cia: Io sin' ora non le aveva dati che ven- \* Cinqueti stadj. Dirò poscia ciò che mi ha sat-cento stadj.
to cambiar sentimento.

ARTA-cito di Ciro era composto di tredici mila SERSE Greci, di cento mila Barbari, e di venti carri falcati. Quello de' nimici tanto d' infanteria, che di cavalleria, ascender doveva ad un milione, e dugento mila uomini sotto quattro Generali, Tisaseme, Gobria, Arbace, e Abrocama, senza contare i sei mila cavalli scelti, che combattevano dinanzi al Re, e che non lo abbandonavano punto. Ma Abrocama, che aveva seco trecento mila uomini, arrivo cinque giorni dopo la battaglia. V'erano cento, e cinquanta carri armati.

Ciro véggendo che'l nimico non aveva difeso il passo del fosso, credette che non avrebbe a combattere; onde il giorno dietro marcio con gran negligenza. Ma il terzo giorno, essendo Ciro sopra il suo carro con poche truppe schierate dinanzi a lui, e marciando le altre confusamente, o facendo portare le loro armi, tutto ad un tratto fulle nov' ore della mattina, accorse a briglia sciolta un cavaliere, gridando dovunque passava, che 'l nimico avvicinavali disposto a combattere. Allora fu grande il disordine temendo di non potere aver tempo di schierarsi in battaglia. Ciro sbalzando giù dal suo carro si armò in fretta, e monto a cavallo co'dardi alla mano, gridando ad ogn' uno che ripigliasse le me armi; e'l mo posto; il che su tosto eseguito con tanta prontezza, che le truppe non ebbero tempo di prendere il loro. ciboa

DE PERSIANI.

Ciro pose alla diritta mille cavalli di MNEMO-Paflagonia appoggiati all'Eufrate, colla NE. Infanteria leggiera de' Greci, poscia Clearco, Prossene, e gli altri Colonelli con Menone, ciascheduno colle loro trappe. L'ala finistra, composta di Lidi, di Frigi, e di altri popoli di Asia, era comandata da Arieo, che aveva parimente mille cavalli. Ciro si pose nel centro, dov' era il fiore de' Persiani, e degli altri barbari. Egli era circondato da seicento Cavalieri armati di turto punto, e i loro cavalli di restiera le di pertorale di Principe, e tutti gli altri Persiani avevano il capo nudo, essendo loro costume l'andare cost alla battaglia : tutte le sue genti avevano la fopravveste rossa, laddove quelle di Artaserse l'avevano bianca.

Poco prima della battaglia Clearco configliò Ciro a non impegnarsi nella mischia, ma a-mettere in sicuro la sua persona dietro i battaglioni de Greci : Che mi dici tu, ripiglio Ciro; Tu vuoi che nel tempo stesso ch' io cerco di farmi Re, mi mostri indegno di esserlo? Questa faggià rei generola risposta sa vedere ch' egli sapeva qual è il dovere d' un Generale, spezialmente in un giorno di battaglia . S' egli si fosso rivirato, mentre la sua presenza era più necessaria, avrebbe mostrato poco coraggio, c'l' a vrebbe levato agli altri. Fa duopo, offervando sempre la differenza, ch'esser vi dee tra il Comandante, e i Soldati, F che

A R T A che il pericolo sia comune, e che la perso-SERSE na non se ne sottragga, se si vuole che le truppe non ii fgomentano. Il coraggio in un'esercito dipende dall'esempio, dal desiderio di essere osservato, dal timore di essere disonorato, dall' impotenza di fare diversamente dagli altri, e dall'uguaglianza del pericolo. Il ritiro di Ciro avrebbe rovinati, o indeboliti tutti questi potenti motivi , disanimando gli ufiziali , e i soldati. Credette, effendo Generale, dover farne le funzioni e mostrarsi degno di essere l' anima, el capo di tanta gente coraggiosa. pronta a spargere il loro sangue per lui. Il fole era già ful meriggio, e non ancor compariva il nimico. Ma verso le tre ore , sollevossi una gran polvere come una bianca nuvola, seguitata qualche tempo dopo da una densità, che cuopriva tutta la pianura; e postia silviderollampeggiar d'armi le lance, e gli stendardi : Tisaferne comandava la sinifira composta della cavalleria armara di corazze bianche, e dell' infanteria leggiera: nel centro v'era l' infanteria gravemente armata, una parte della quale aveva certi scudi di legno, che cuoprivano tutta la persona (erano Egizj.) Il resto dell'infanteria leggiera, e della cavalleria formava l'ala diritta . Tutta l' infanteria era schierata per ordine di nazione, e disposta in battaglioni quadra-ti. Il Re erasi messo nel corpo di battaglia col fiore di tutte le fue truppe, e ave-

### DE' PERSIANI. 125

nandati da Artagerse. Benchè sosse nel ne. centro, giugneva all' ala sinistra di Circo, tanto la fronte del suo esercito superava in estensione quella del nimico. Aveva posti cento e cinquanta carri falcati alla testa dell'esercito, in qualche distanza gli uni dagli altri. Le falci erano attaccate all'asse, tanto di sotto, quanto a traverso, per tagliare e rove-

Ciro, che molto fidavasi del valore e della sperienza de Greci, disse a Clearco, che dopo aver battuti i nimici, che gli erano dinanzi, avesse attenzione di combattere sull'ala sinistra, per innoltrarsi sul centro ov'era il Re, perchè da ciò dipendeva tutto il successo della battaglia. Ma Clearco, trovando una somma difficoltà di poter penetrare un sì grosso corpo di truppe, gli rispose, che non si prendesse pena di cosa alcuna, a che avrebbe cura di fare ciò, che sosse della dipote.

sciare tutto ciò che incontrassero.

Intanto l'esercito nimico avanzavasi passo passo in buon ordine. Ciro marciava fra i due eserciti, benchè più vicimo al suo, e consideravali attentamente l'uno dopo l'altro. Senosonte, vedendolo, gli tenne dietro per sapere se aveva qualche ordine da dargli. Gli disse ad alta voce, che i sagrifizi erano savorevoli, e che ne informasse le truppe. Ei si pose tosto a scorrere le sile, per dare i suoi ordini, e si mostro a solutione da dare i suoi ordini, e si mostro a solutione.

ARTA-dati col volto festoso, e con una sereser se nità, che inspirava coraggio, e nel tempo stesso con un'aria di bontà, e di confidenza, ch' eccitavano il loro affetto,
e'l loro zelo. E' incomprensibile ciò che
può sopra gli animi una parola, un tratto cortese, uno sguardo del Generale in
un giorno di battaglia; e con qual ardore un uomo ordinario corre al pericolo, quando crede di non essere incognito al Generale, e pensa che saprà premiare il suo coraggio.

Artaserse avanzava sempre più, benchè lentamente, senza strepito, e senza consusione. Questa bella ordinanza, e questa esatta disciplina sorpresero a dismisura i Greci, che si aspettavano di vedere gran disordine, e tumulto in una sì gran moltitudine, e di udire grida consuse, come Ciro aveva loro annunziato.

Gli eserciti non erano lontani che quattro o cinquecento passi, allorche i Greci cominciarono a cantare l'inno di battaglia, e a marciare lentamente, e in silenzio. Quando surono vicini al nimico alzarono alte grida, percuotendo i lor giavelotti contra i loro scudi per ispaventare i cavalli; e animandosi l'un l'altro si avventarono a tutto potere contra i barbari, che non gli aspettarono, ma piegarono, e suggirono tutti, toltone Tisaserne che stette sermo con una parte delle sue truppe.

Ciro vedeva con piacere la rotta de'

DE PERSIANI. 127

nimici cagionata da'Greci, e quelli che MNEMO. gli erano d'intorno lo proclamarono NE. Re. Ma egli non si abbandono ad una vana allegrezza, e non si tenne peranche vincitore. Égli si avvide, che Artaserse faceva fare una mossa dalla sua parte destra, per prenderlo da fianco: egli marcia a dirittura verso di lui co' suoi seicento cavalli, uccide di sua mano Artagerse, Comandante de' sei mila cavalli, che circondavano il Re, e li mette tutti in fuga. Scuoprendo fuo fratello, grida cogli occhi scintillanti di fuoco, lo lo veggo, e corre verso di lui, accompagnato solamente da sei primi ufiziali: perchè le sue truppe eransi sbandate, infeguendo i fuggitivi, il che fu un fallo essenziale.

Allora il conflitto divenne come singolare tra Artaserse e Ciro; e si sono Diod. 1.14 veduti; dice uno Storico, questi due fra-?. 254. telli, trasportati dal furore, e aizzati l' uno contra l'altro, cercare, come una volta Eteocle, e Polinice, di cacciarsi ciascheduno il serro nel seno del suo rivale, e di assicurarsi il trono colla sua morte.

Ciro avendo allontanati quelli . ch' erano in battaglia dinanzi ad Artaserse, lo raggiugne, gli uccide il suo cavallo, e lo fa cadere a terra. Questi si rialzò, e salì sopra un altro destriero. e Ciro si avventa di nuovo contra di lui, lo ferisce con un secondo colpo, e si prepara a dargliene un terzo, the spera

ARTA-debba effer l'ultimo. Il Re qual lione fe-SERSE rito da' cacciatori, che diventa più furioso, si lancia con empito, e spigne il suo cavallo contra Ciro, che colla testa bassa, e senz' alcun riguardo si gitta attraverso d'una tempesta di dardi, che gli si lanciavano da ogni lato, e lo investe colla sua chiaverina nel tempo stesso, che tutti gli altri lanciavano contra di lui, e Ciro cade morto, alcuni dicono dal colpo che il Re gli diede: altri afferiscono che su ucciso da un soldato di Caria. Mitridate, nobile Persiano, pretendeva avergli dato il colpo mortale, cacciandogli la sua chiaverina presso l'occhio nella tempia con tanta forza, che gli passò il capo da parte a parte. I più Grandi della sua Corte non potendo risolversi a sopravvivere ad un sì buon padrone, si fecero tutti uccidere vicino al suo cadavere; pruova certa, dice Senofonte, che sapeva scegliere i suoi amici, e ch' era veramente amato da essi. Arieo, che avrebbe dovuto essergli più affezionato di ogni altro, se ne fuggi colla fua ala finistra, appena ch' ebbe intesa la sua morte.

Artaserse, dopo aver fatto troncare il capo, e la mano destra di suo fratello dall' Eunuco Mesabate, inseguì i nimici sino nel loro campo. Arieo non vi fi era fermato; ma avendolo traversato continuò la sua ritirata sino al luogo, dove l'esercito era accampasto il giorno precedente, ch' era lon-. 0. 4

ta-

tano intorno a quattro leghe. MNEMO-

Tisaferne, dopo la sconfitta della mag- NE. gior parte delle sue truppe fatta da' Greci mend il resto contra il nimico lungo il fiume, a traverso l'infanteria leggiera de Greci , alla quale diede la carica in passando senza perdere un solo uomo Essa era comandata da Epistene di Amfiboli; considerato per un valoroso Capitano. Tisaferne passo innanzi senza ritornare alla carica, perchè fentivasi troppo debole, e si avanzò sino al campodi Ciro, dove trovo il Re che lo faccheggiava, ma che non aveva potuto sforzare il posto difeso da' Greci, ch' erano stati lasciati per guardia, e che salvarono il bagaglio. I Greci dal canto loro, e Artaserse dall' altro; che non fapevano ciò che avveniva altrove, credevano ciascheduno di aver riportata la vittoria vi primi, perche avevano messo in suga il nimico; il Re perchè aveva ucciso suo fratello, abbattute le truppe che se gli erano presentate dinanzi, e saccheggiato il loro campo. La loro forte fu ben presto conosciuta da una parte e dall'altrat. Tisaferne, arrivando al campo, disse al Renche in Greci avevano sbaragliata la fua ala sinistra, e che la inseguivano gagliardamente i e i Greci seppero che il Re , inseguendo l'ala sinistra di Ciro, era penetrato sino al campo . A questi avvisi il Re raccolse le sue truppe, e si pole in cammino per andare contra il

ARTA-nimico; e Clearco, dal suo canto ritor-SERSE nando dall'inseguire i Persiani, si avan-20 per andare in soccorso del campo.

> I due eserciti si trovarono ben pre-Ro affai vicini l'uno all' altro . Parve. da una mossa che sece il Re, che avesse disegno di attaccare i Greci alla sinistra. Questi, temendo di essere attaccati da tutte le parti, cambiarono posto, in maniera che avevano dietro di se il fiume per non effere presi alle spalle. Il Re che se ne avvide, fece anch' egli cambiar, forma alle sue truppe; si schierò dinanzi ad essi, e andò ad attaccarli. Quando i Greci videro, ch' eglino si avvicinavano, intuonarono l'inno di battaglia, e andarono contra il nimico con più ardore ancora della prima azione.

I barbari fuggirono parimente come la prima volta, e anche più di lontano, e furono infeguiti fino ad un villaggio, ch' era a piè d'una collina, fulla quale fermossi la loro cavalleria. Là fu osservato lo stendardo del Re, ch'era un' Aquila d' oro in cima d'una pieca, coll'ali spiegate. Preparandosi i Greci ad incalzarli, abbandonarono anche la collina, presero precipitofamente la fuga, e tutte le truppe si sbandarono. Clearco, schierate le sue truppe appie della collina, vi fece salir Licio di Siracufa con un altro, per ispiare ciò che si faceva nella campagna. Riferiscono che i nimici suggivano da tutte le parti, eche tutto l'esercito era in rotta. EffenDE' PERSIANI. 131

Essendo vicina la notte, i Greci depo-MNEMOfero l'armi per ripofarsi, alsai maravi-ne. gliati, che Ciro non comparisse, ne alcuno a suo nome, e immaginandosi che si fosse impegnato nell'inseguire i nimici, o che si affrettasse di farsi padrone di qualche posto importante, perchè non sapevano ancora la sua morte, nè la sconfitta del rimanente dell'esercito. Si determinano di ritornare nel loro campo, dove arrivano a notte già fatta, e trovano la maggior parte del bagaglio preso, con tutti i viveri, e quartrocento carri carichi di farina, e di vino, che Ciro faceva sempre condurre per gli Greci in caso di bisogno, e di qualche urgente necessità. Passarono la notte nel campo, la maggior parte senz'aver preso cibo, pensando che Ciro fosse vivo, e che avesse riportata la vittoria.

L'esito della battaglia, da me ora descritta, mostra quanto possano la bravuta, e la scienza militare contra il gran numero. Il corpo dell'esercito Greco, non ascendeva che a dodici o tredici mila uomini: ma erano truppe agguerrite, disciplinate, avvezze alla satica, accostumate ad assrontare i pericoli, sensibili alla gloria, e alla riputazione, e che durante la lunga guerra del Peloponnesso avevano avuto e'l tempo, e i mezzi d'istruirsi, e di persezionarsi nell'arte del combattere. Dal canto di Artaserse si contava quasi un milione d'uomini; ma non erano soldati se non di nome;

F 6

ARTA-senza forza, senza coraggio, senz' alcun SERSE sentimento di onore. Perciò al comparir de' Greci entravano ne' nimici lo spavento, e'l disordine, e nella seconda azione Artaserse medesimo non osò di aspettarli, e prese vergognosamente la suga.

> Plutarco bialima quì grandemente Clearco Comandante de Greci, e gl'imputa a viltà il non aver secondato l'ordine di Ciro, che avevagli soprattutto raccomandato di battere da quella parte ov'era Artaserse. Questo rimprovero pare senza fondamento Non è facile da comprendere come questo Capitano; ch'era all'ala diritta, potesse attaccare tosto Artaserse ch'essendo nel centro, come si è detto, era vicino a tutto l'esercito nimico. Pare che Ciro, facendo gran caso, e con gran ragione, del coraggio de' Greci, e desiderando che attaccassero il posto dov'era Artaserse, avesse dovuto metterli all'ala finistra, che corrispondeva direttamente a questo posto, cioè al corpo di battaglia, e non alla dirittà, che n'era affai lontana. La taccia, che si potrebbe dare a Clearco, si è di aver troppo gagliardamente, e troppo alla lunga incalzati i fuggitivi . Se dopo aver messa in disordine l'ala sinistra, che gli era opposta, avesse battuto il nimico a fianco, e fosse penetrato sino al centro dov'era Attaserse, v'è una grand' apparenza; che avesse riportata una vittoria perfetta, e che avrebbe posto Ciro sul trono. I seicento cavalieri di quefto

DE PERSIANI. 133 sto Principe secero lo stesso errore, e in- MNEMOfeguendo con troppo calore il corpo di NE. cavalleria, che aveva messa in suga, lasciarono il loro Padrone quasi solo, e lo abbandonarono alla discrezione de' nimici, senza pensare, ch'erano stati scelti fra tutto l'esercito per vegliare alla cuitodia del Principe, e per mettere la sua persona in sicuro. Il troppo calore nuoce benespesso in un combattimento; e un perito Capitano dee saper moderarlo e regolarlo . . .

Ciro stesso vi si abbandono troppo, e lasciossi trasportare da un cieco desiderio di gloria, e di vendetta. Andando col capo chino ad attaccar suo fratello, non si avvide esservi una somma disserenza fra un Generale, e un semplice soldato. Egli non doveva esporsi se non come convie ne ad un Principe; come capo, non come mano, come quegli che dee dare gli ordini, e non come quelli che debbono eseguirli.

To non parlo così, se non col sentimento di gente del mestiere, e non m' ingerisco ad interporre il mio proprio giudizio sopra materie, che non mi competono.

§. III.

# Elogio di Ciro .

Senosonte sa un' elogio magnifico di Cyrilib. 1. Ciro; e non ne parla sulla semplice al- p.266.269. trui relazione, ma sopra ciò ch'egli stef-

ARTA- fo vide, e conobbe di lui. Egli era, el SERSE dice, al giudizio di tutti quelli che l'hanno conosciuto, il Principe dopo il Gran Ciro, il più degno di comandare, e che aveva l'anima più nobile, e più regale. Sino dalla sua fanciullezza superava tutti quelli della sua età in ogni sorta di esercizio, sia nel maneggiar un cavallo, o nel tirar d'arco, sia nel lanciare un giavellotto, o nel distinguersi alla caccia. cosicche un giorno sostenne l'attacco di un orso, e lo atterro. Questi vantaggi erano sostenuti in lui da un'aria nobile, da una fisonomia insinuante, e da tutte le grazie della natura, che servono di raccomandazione al merito.

La Frigia, Quando suo padre l'ebbe fatto Satraela Cappa po della Lidia, e delle provincie vicine, docia .

fu suo gran pensiero il far conoscere a' popoli non effervi cofa, che gli stelle più a cuore quanto il mantenere inviolabilmente la sua parola, sia ne trattati pubblici, sia anche nelle semplici promesse: qualità affai rara ne Principi, e ch' è nulladimeno la base di tutto il governo, e la sorgente della felicità de'Re, e de' popoli. Non solamente le città soggette alla sua autorità, ma le nimiehe ancora

prendevano in lui una gran confidanza. Se gli si faceva bene, o male, voleva renderlo doppiamente, e non desiderava di vivere, diceva egli, se non finche avesse superati in benefizi , o in venderca i fuoi amici, e nimici; (Sarebbe stata co-

DE' PERSIANT. 135

sa più gloriosa il vincer questi stessi a for- MNEMOza di benefizi). Non vi fu perciò Principe, NE . che ognuno più temesse di offendere, nè per cui fosse più disposto ad esporre le sue

sostanze, la sua sortuna, e la vita stessa. Meno inteso a farsi temere, che a farsi

amare, studiavasi di non mostrare la sua grandezza, se non per farla comparir utile, e vantaggiosa, e di spegnere ogn'altro sentimento con quello della riconoscenza, e dell'amore. Era attento a tutte le occasioni di beneficare, di fare opportunamente una grazia, di mostrare ch'egli non credevasi potente, ricco, felice, se non in quanto poteva farsi provar tale agli altri co'fuoi benefizi. Ma schivava di seecarne la sorgente con una indifereta profusione. (a) Non profondeva, ma dispensava le grazie. Voleva che le sue liberalità sossero ricompense, non puri favori, de che servissero di stimolo alla virtà, e non di trattenimento al molle ozio del vizio ...

Amava principalmente di fare il bene a'valentuomini: i governi, e le ricompense erano solo per quelli, ch'eransi distinti nelle occasioni. Non accordava giammai gli onori, e le dignità alla briga, e al favore, ma al folo merito, il che forma non folamente la gloria, ma il buon effetto del governo. In tal guisa

(a) Habebit sinum facilem non perfo. ratum ; ex quo multa exeant, nibil exci. dat. Senec. de beat. vit. cap. 23.

ARTA-egli pose ben presto la virtù in credito, ser se e rende il vizio sprezzabile. Le provincie animate da una nobile emulazione, gli somministrarono in poco tempo un numero considerabile di eccellenti soggetti in ogni genere, che sotto un altro governo farebbero restati sconosciuti, e unutili.

Niuno seppe giammai obbligare con miglior grazia, ne possede meglio di lui l'arte di guadagnare con maniere cortesi il cuore di chi poteva prestargli servigio. Gonoscendo che aveva duopo dell' altrui foccorfo per eseguire i suoi difegni, giudicava che l'equità, e la riconofcenza richiedevano ch'egli facesse a quelli che se gli affezionavano, tutti i savori che dipendevano da lui. Tutti i doni che gli erano fatti, o di armi particolari, o di riechi drappi, distribuivali a' suoi amici, confultando il guito; o il bisogno di ciascheduno di esti ded era solito dire che il più bell' ornamento, e la maggior ricchezza d'un Principe era fornare, e arricchir quelli, che lo servivano bene. In fatti, dice Senofonte, il far del bene a' fuoi amici, il vincerli colla bontà del chore e co' sentimenti di affetto, e di amicizia, e'l trovar più piacere in obbligarli, ch'eff in ricever grazie, fono cole, per le quali iotrovo Ciro veramente degno di stima, e di ammirazione. Il primo di questi vantaggi egli lo cava dal suo posto, e l'altro dal suo proprio sondo.

Con queste rare qualità egli si acqui-Mnemostò generalmente la stima, e l'amore, ne .
tanto de' Greci, quanto de' Barbari. Una
gran pruova di ciò, che dice quì Senosonte,
si è, che niuno abbandonò mai il servizio
di Ciro per quello del Re; laddove ne
passava ogni giorno una infinità dal partito del Re al suo, dappoichè su dichiarata la guerra, e anche di quelli che avevano più credito alla Corte; perchè erano tutti persuasi, che Ciro saprebbe meglio riconoscere la lor servitù.

Non si può certamente dubitare, che il giovane Ciro non avesse gran virtù, e un merito superiore: ma io resto sorpreso che Senosonte, facendo il suo ritratto, non adoperi se non tratti portentosi, e propri a farlo ammirare, e non dica una parola de' suoi difetti, e soprattutto di quella smisurata ambizione, che su l' anima di tutte le sue azioni; e che finalmente gli mise l'armi in mano contra suo fratello maggiore, e contra il suo Re. E'egli permesso ad uno Storico, il di cui principal dovere si è dipignere le virtù, e i vizi, con que colori che loro convengono, il descrivere sì a lungo una tale impresa, senza mostrare in conto ascuno la dovuta disapprovazione? Ma presso i Gentili l'ambizione, non ch'essere tenuta come vizio, passava benespesso per virtà.

ARTA-

§. IV.

Il Re vuole costrignere i Greci a consegnare le loro armi. Essi risolvono di morire piuttosto che rendersi. Vengono ad un trattato. Tisaferne impegnasi di condurli sino nella lor patria. Ei ferma con tradimento Clearco, e quattro altri Usiziali, che sono tutti messi a morte.

I Greci avendo saputo il giorno dietro alla battaglia, che Ciro era morto, spedirono Deputati ad Arieo Generale de' Barbari, ch' erasi ritirato colle sue truppe nel luogo, dov' erano partiti il giorno innanzi all'azione, per esibirgli come vincitori la corona di Persia in luogo

Xenoph. in di Ciro. Nel tempo stesso arrivarono Exped. Araldi dell' armi Persiane a nome del cyr. lib. 2. Re, per obbligarli a consegnar l'armi. Diod. lib. 4. Risposero sieramente, che così non si parp. 255. 257. la a' vincitori. Che se'l Re desiderava

avere le loro armi, venisse egli stesso a levarle lor dalle mani: ma ch'eglino morrebbero piuttosto, che consegnarle: che se volesse riceverli nel numero de' suoi alleati lo servirebbero con sedeltà, e coraggio: ma, (a) se pensasse di ridurli in servitù come vinti, sapesse che hanno come disendersi, e che sono determinati

(a) Sin ut victis servitium indiceretur, esse sibi ferrum & juventutem & promptum libertati aut ad mortem animum. Tacit. Annal. lib. 4. cap. 46.

129 a perdere la vita piuttosto, che la libertà. MNEMO-Gli Araldi aggiunsero, che avevano or- NE. dine di dir loro, che se restassero nel luogo dov'eglino gli avevano trovati. vi farebbe una sospensione d'armi ; che se si avanzassero, o si ritirassero, sarebbero trattati come nimici. I Greci vi acconsentirono. Ma che dirò io, ripigliò l'Araldo? Pace dimorando e guerra marciando, rispose Clearco senza spiegarsi di più, per tener sempre il Re nell'incertezza.

La risposta di Arico a' Deputati de' Greci fu, che vi erano molti altri Persiani più considerabili di lui, che non lo sossiriebbero sul trono, e ch'egli partirebbe la mattina del giorno seguente, per ritornare in Jonia: che se volessero essere del loro partito arrivassero di notte. Clearco preso il parere degli Ufiziali si preparò alla partenza. Comando sempre dappoi come il solo capo dell'affare; mentre per altro non era stato eletto.

Venuta la notte, Miltocite Tracio, che comandava quaranta cavalli , e trecento soldati del suo paese, ando a ritrovare il Re : e gli altri Greci partirono sotto la condotta di Clearco, e arrivarono sulla mezza notte al campo di Arieo. Dappoiche essi si posero in battaglia gli Ufiziali andarono a ritrovarlo nella sua tenda, dove giurarono alleanza, e i Barbari aggiunsero, che condurrebbero l'esercito senza frode; perchè v'erano i principali. Per confermazione del trattato,

ARTA-scannarono un lupo, un castrone, un serse cignale, e un toro: i Greci tinsero le loro spade nel sangue delle vittime, e i Barbari la punta de loro dardi.

Arieo non giudicò a propolito ritornare per la strada, per cui erano venuti, perche non avendovi trovato di che alimentarsi gli ultimi diciasette giorni del loro cammino, avrebbero a fossirir molto nel ritorno; e scelse un'altra strada. Gli esortò solamente a marciare con sollecitudine i primi giorni, per non esfere inseguiti dal Re: ma non poterono riuscirvi. Verso la sera essendo vicini a certi villaggi, ove dovevano fermarsi, alcuni corrieri riferirono, che vedevansi alcuni equipaggi, il che giudicar fece che l' nimico non fosse lontano; e lo aspettarono a piè sermo. Il giorno dietro sullo spuntar del sole si schiero nel medesimo ordine di battaglia. Un contegno sì ardito spaventò il Re. Egli mando Araldi, non più per chiedere come prima, che si consegnassero l'armi, ma per parlare di pace, e di trattato. Clearco, avvisato del loro arrivo, essendo inteso a disporre le truppe, fece lor dire, che aspettassero, e che non aveva ancor comodo di parlare. Egli affettava espressamente un'aria di fierezza, e di grandezza, per dimostrare la sua intrepidezza; e dall'altra parte desiderava sar comparire le sue schiere in ottimo stato. Quando si su avanzato co' suoi più periti Ufiziali ed ebbe intesa la proposizione degli AralDE' PERSIANI. 141

Araldi, rispose, ch' era necessario il dar Mnemprincipio dal battersi, perchè l'esercito ne bisognoso di viveri non poteva aspettare più a lungo. Partiti gli Araldi per recare questa risposta al loro Sovrano, secero ritorno sra poco tempo dopo; il che sece conoscere che l' Re, o quello che parlava in suo nome, non era lontano. Dissero che avevano ordine di condurli ne' villaggi, dove troverebbero de' viveri in abbondanza; e in satti ve li condussero.

L'esercito vi soggiorno tre giorni, e intanto vi arrivò Tisaserne per parte del Re col fratello della Reina , e tre altri Grandi di Persia, seguitati da un gran numero di Ufiziali, e di domestici. Salutați i Capi de' Greci, che si avanzarono per riceverlo, disse loro, col mezzo dal suo turcimanno, ch'essendo vicino alla Grecia, e avendoli veduti impegnati in pericoli, da quali avrebbero potuto facilmente sottrarli, erasi adoperato presso il Re, per ottenere che gli sosse permesso ricondurli nel loro paese persuasoche quando vi fossero arrivati, nè essi, nè le loro città perderebbero la memoriad'un tale favore : Ghe'l Re, senz'anche spiegarsi positivamente, avevalo incaricato di rilevare da essi, perchè avessero, preso l'armi contra di lui; e consigliolli a rispondere al Re in una maniera, che non gli dispiacesse, e che mettesse lui Tisaferne in istato di proccurare i soro vantaggi. Ci sono testimoni gli Dei, , ri-

142 STORIA ANTICA ARTA-,, piglio Clearco; noi non ci siamo ar-SERSE,, rolati per far guerre al Re, nè per an-,, dare contro di lui. Ciro, cuoprendo ,, la sua mossa con vari pretesti, ci ha ", condotti quasi sin quì senza spiegarsi, ,, per essere più in istato di sorprenderpegnato ne' pericoli , ci siamo vergogna-" ti di abbandonarlo, dopo aver ricevuti " molti favori . Ma giacche egli è morto, " fiamo esenti dalla nostra promessa, e noi , non desideriamo ne di contrastare la co-,, rona ad Artaserse, nè di saccheggiare ", il suo paese, ne fargli alcun dispiacere, " purche egli non si opponga al nostro ri-" torno. Che se alcun ci assalisse, noi proc-" cureremo di ben difenderci; e non faremo " altresì ingrati verso coloro, che ci avran-", no ajutati ". Tisaferne rispose, che riserirebbe al Re queste parole, e che ritornerebbe ad essi colla risposta, Egli non ritorno il giorno seguente, il che cagionò ne' Greci qualche inquietudine , ma arrivo il terzo giorno, e diffe ; che aveva finalmente ottenuta loro la grazia, dopo non poca contraddizione . Imperciocchè era stato rappresentato al Re, ch' egli-non doveva lasciar ritornare impunemente al loro paese, chi aveva usata l'infolenza di venirgli a far guerra: "; Final-" mente, ei disse, potete assicurarvi, che ", non sarà fatto alcun ostacolo al vostro " ritorno, e che sarete provveduti di vi-" veri, o che vi sarà permesso il pren-

, der-

143

" derne pagandoli: e voi parimente giu-MNEMO, rerete di passare senza sar alcun disor-NE; dine, e di prendere solamente il necesi, sario, se non ve ne sarà somministra, to ". Queste condizioni surono giurate da una parte, e dall'altra. Tisaserne, e'l fratello della Reina diedero la mano a' Colonnelli, e a' Capitani, e ricevettero la loro. Tisaserne poscia si ritirò per dar ordine a' suoi assari con promessa di ritornare quanto prima, per andarsene con essi nel suo governo.

I Greci lo aspettarono più di venti-giorni, stando accampati presso di Arieo, ch' era sovente visitato da' suoi fratelli, e da altri suoi parenti, e gli Ufiziali del suo esercito da altri Persiani, che gli assicuravano per parte del Re, ch' egli non si ricordereb be più del passato; cosicchè vedevasi raffreddarsi di giorno in giorno l'amicizia di Arieo verso i Greci. Questa mutazione diede loro qualche inquietudine. Molti Ufiziali vennero a ritrovare Clearco, e gli altri Capitani, e disseoro: "Che facciamo noi ", più quì? Chi sa se 'l Re voglia vederci tutti , perire, per mettere gli altri in terro-" re? Forse ch'egli vi trattiene aspettan-,, do di aver ragunate le sue forze disper-" se, o di aver occupati i passi, che sono " fulla nostra strada: perchè egli non sof-" frirà mai che ritorniamo in Grecia, " per pubblicarvi la nostra gloria, e la , sua vergogna ,, . Clearco rispose a quelli, che gli facevano tali discorsi, che 'l par-

144 STORIA ANTICA ARTA-partire così, senza aver congedato il Re, SERSE era un venire con lui a rottura, e un dichiarargli la guerra, violando il trattato; che-si resterebbe senza guida in un paese straniero, dove niuno vorrà somministrar viveri; Che Arieo gli abbandonerebbe, e che i loro stessi amici diverrebbero loro nimici: Che non sapeva se vi fosse qualche altro fiume da passare, ma che quando non vi fosse che l' Eufrate, non si potrebbe tragittarlo per poco fosse loro conteso il passo: Che se fosse duopo combattere, non v'era ca-valleria contra nimici, che ne avevano un gran numero, ed eccellente; cosicchè anche riportando la vittoria, non se ne trarrebbe grande vantaggio; e se fossero vinti, perirebbero senz'altra speranza di risorgimento. "Dall' altra parte, perchè il Re, che aveva tanti altri mezzi per rovinarci, ci avrebbe egli data la sua paro-,, la per violarla, affine di rendersi esecra-" bile presso gli Dei, e gli uomini? Intanto arrivò Tisaferne colle sue truppe, per ritornare nel suo Governo. Partirono dunque tutti insieme sotto la condotta di Tisaferne, che li faceva provvedere di viveri. Arieo, e la sua gente accampavano co' Barbari, e i Greci-se-

paratamente in qualche distanza da essi, il che manteneva sempre le dissidenze. Dall' altra parte nascevano alcune contese per le legna, o pel foraggio, che fempre più alienavano gli animi. Dopo

DE PERSIANI. tre giorni di cammino arrivarono al mu-MNEMOro di Media, che ha cento piedi di al NE. tezza, venti di larghezza, e venti leghe di estensione: tutto fabbricato di mattoni legati insieme col bitume, come le mura di Babilonia, da cui con una delle fue estremità non era molto lontano. Paffato questo muro fecero otto leghe in dieci giorni e vennero al fiume Tigri, dopo aver traversati due de' suoi canali artefatti per bagnare il paese . Passarono poscia il Tigri sopra un ponte di ventisette barche presso Sitace, città affai grande, e popolata. Dopo quattro giorni di cammino arrivarono ad un' altra città, parimente affai forte, nomata Opis, dev' incontrarono un fratello-illegittimo di Artaserse, che conduceva da Susa, e da Ectbatana un gran corpo di truppe. Egli ammirò la bella disposizione di quelle de Greci. Di la , essendo passati per gli deserti della Media vennero dopo sei giorni di cammino ad un luogo appellato i Villaggi di Parifatide, le di cui rendite appartenevano a questa Prin-Roll. Stor. Ant. Tom. IV. G Il viaggio de' Greci, e di tutto l' esercito dal giorno dietro della battaglia sino al passaggio del Tigri è pieno nel testo di Senosonte di grandissime oscu-

rità, che richiederebbero per esser pienamente dilucidate una lunga disertazione. Il mio piano non mi permette di entrare in tal forta di discussioni; io ne lascio la cura a persone più abili di me.

ARTA- cipessa. Tisaserne per insultare alla meser se moria di Ciro, ch' era di quella diletto sigliuolo, ne abbandono lo spoglio a' Greci.

Avanzando sempre nel diserto lungo il
Tigri, che avevano a sinistra, arrivarono a Cene, città vastissima, e ricchis-

sima di là dal siume Zabato. Cresevano ogni giorno più i motivi di diffidenza fra i Greci, e i Barbari. Clearco pensò bene chiarirsi una volta con Tisaferne. Cominciò dal fargli comprendere la fantità inviolabile de' tratta-, che li univano insieme., Un'uomo, , gli diffe, che si vedesse reod'uno sper-"giuro, potrebbe egli vivere tranquil-, lamente? Come scanserebbe lo sdegno " degli Dei testimoni de trattati, e come fottrarrebbesi alla loro vendetta mentre il loro potere si stende dapper-, tutto ? ,, Aggiunse poscia, e mostro con evidenti pruove, che i Greci erano obbligati dal loro proprio interesse ad essergli sedeli; e che per rinunziare alla fua amicizia, converrebbe che avessero prima rinunziato non folamente alla religione, ma al buon senno, e alla ra-gione. Tisaserne se vista di approvare il suo discorso, e gli parlò con tutte le apparenze d'una persetta sincerità, insinuandogli che alcune persone gli facevano de mali ufizi. Se volete condur qui, gli diffe, i vostri Ufiziali, io dichiarero quelli che vi calunniano. Lo tenne seco a pranzo, e gli dimostrò affetto più che mai.

DE PERSIANI.

Il giorno dietro Clearco propose nell'MNEMOassemblea di condurre a Tisaferne tutti NE: i Comandanti de' Corpi .- Egli fospettava in particolare di Menone, che sapeva aver avuto una fegreta conferenza col Satrapo presente Arieo; e dall'altra parte avevano avute di già insieme alcune differenze. Alcuni rappresentarono non esser ben fatto che tutti-i Capi andassero da Tisaferne, e che la prudenza richiedevà, che non si debba ciecamente fidare delle parole d'un Barbaro. Ma Clearco sempre più insistette, finche ottenne, che andassero con lui i quattro altri Colonelli, e venti Capitani, che furono accompagnati da dugento soldati, sotto pretesto di andare a comperar de viveri nel campo Persiano, dov'eravi un mercato. Giunti alla tenda di Tisaferne entrarono i cinque Colonelli, cioè Clearco, Menone, Prossene, Agia, e Socrate; ma i Cápitani restarono alla porta. Tosto dato un certo segno, furono arrestati que' di dentro, e gli altri uccisi. Alcuni cavalieri Persiani corsero tosto per la campagna, e uccisero. tutti i Greci, ch' incontrarono, fossero liberi, o schiavi. Clearco su condotto cogli altri al Re, che fece troncar loro il capo. Senofonte descrive a lungo il carattere di questi Ufiziali.

Clearco era valoroso, ardito, intrepido, e atto a sormar grand'imprese. In lui il coraggio non era temerario, ma condotto dalla prudenza; e in mezzo al

G 2' mag-

A R T A- maggior pericolo conservava tutta la sua tranquillità. Amava le truppe, nè lasciava mancar loro cosa alcuna. Sapeva farsiaubbidire, ma col timore. Era di aspetto severo, aspro nel parlare, pronto a calligare, e con rigore abbandonavasi qualche volta alla collera; ma rientrava presto in se stesso: puniva sempre con giustizia. Era sua massima particolare, esser inutile un esercito senza una severa disciplina; e da lui viene quel detto, che un soldato dee più temere il suo Generale, che i nimici. I (a) soldati Aimavano il suo coraggio, e rendevano giustizia al suo merito, ma temevano il suo umore, e non amavano di servire fotto di lui. In una parola, dice Senofonte, le truppe lo temevano, come gli scolari temono un severo pedagogo. Si potrebbe dire di lui ciò che dice Tacito, che con una smodata severità guastava

Tacis. An-anche ciò che faceva di bene: Cupidine nal.lib.6. c. severitatis, in his etiam qua rite faceret

75.

SERSE

racerbus . Prossene era di Beozia. Sino dalla sua gioventù aspirò a cose grandi, e proccurò di rendersene capace. E nulla risparmid per farsi ammaestrare, e prese le lezioni di Gorgia il Leontino, celebre Retore, che le vendeva affai care. Quando venne in istato di poter comandare.

(a) Manehat admiratio wiri, & fama, fed oderant .. Tacit. Histor. lib. 2, cap. 68.

DE PERSIANI. e di far del bene a' suoi amici, egual-MNEMO. mente che di riceverne , si diede al ser- NE . vizio di Ciro, e colla speranza di avanzarsi. Non era senz'ambizione, ma non voleva giugnere alla gloria per altra strada, che per quella della virtù. Sarebbe stato un persetto Capitano, se non avesse avuto a fare se non con nomini valorofi, e disciplinati, e se avesse bastato il farsi amare. Temeva più di star male co' foldati, che i foldati di star male con lui. Credeva che bustasse, per comandare, lodare le buone azioni, senza castigar le cattive ; e per quelta ragione era amato dalle persone dabbene, ma gli altri fi abusavano della sua facilità. Monì in età di trent'anni.

De' due uomini ora descritti \*, se si avesse potuto sonderli insieme, si avrebbe potuto sare una cosa persetta, levando a ciascheduno i loro disetti, e lassiciando in essi le loro virtà. Ma è cosa rara, che un medesimo uomo, (a) come dice Tacito di Agricola, si mostri secondo l'occorrenza degli affari, e de'

\* Egregium Principatus temperamentum, si, demptis utriusque vitiis, solo virtutes miscerentur. Tacit. Histor. lib. 2. cap. 5.

(a) Pro varies temporibus q ac nagoties severus & comes..., nec illi, quodestrarissimum aut facilitas authoritatem, aut severitas amorem deminuit. Tacit. in Agric. cap. 9

ARTA-tempi ora dolce, ora fevero, fenza che SERSE la dolcezza diminuisca l'autorità, nè la severità l'amore, che si ha per lui.

Menone era di Tesfaglia, uomo avaro, e ambizioso, ma che non si lasciava dominare dall'ambizione, se non per soddisfare la sua avarizia, e che non cercava onore, estima, se non per aver danaro. Proceurava l'amicizia de Grandi, e di quelli ch'erano in credito per poter commettere più impunemente delle ingiustizie. Per giugnere a' suoi fini nulla costavangli la bugia, l'inganno, e lo spergiuro ; la sincerità, e la rettitudine del cuore altro non erano, fecondo lui, che debolezza, e dappocaggine. Non amava alcuno, e se mostrava affetto, cidera certamente per ingannare. Siccome altri vanta religione, probità, e onore; così egli vantava ingiustizia, furberia, e tradimento. Egli guadagnava l'amicizia de' Grandi colle faife relazioni, e colle calunnie, e quella de' foldati colla licenza, e colla impunità. Finalmente cercava di rendersi terribile col male che poteva fare, e lo imputava come ad un favore presso quelli, a'quali non ne faceva.

Io aveva pensato di troncare questi ritratti, che rompono il filo della Storia; ma come gli uomini in tutti i tempi sono sempre i medesimi, percio ho creduto, che questi ritratti potrebbero non dispiacere a'Lettori.

§. V. Ri-

cia di Babilonia sino a Trabisonda.

151

MNEMO-

Ritirata de' dieci mila Greci dalla Provin-

Fermati i Comandanti de' Greci, eXenoph. in uccisi quelli che egli avevano seguiti, Expedie grande su ne' Greci la costernazione & 4. Erano cinque, o seicento leghe lontani dalla Grecia, circondati da gran fiumi, e da nazioni nimiche, fenza guida, ne conduttore, e fenza chi li provvedesse di viveri. In una sì generale disolazione più non pensavano a prender cibo, ne riposo. Verso la mezza notte, Senosonte, giovane Ateniese, ma sensato, e prudente oltre alla sua età, va a trovare alcuni Ufiziali, e rappresenta loro, che non v'è tempo da perdere; ch'è di som, ma conseguenza prevenire i cattivi disegni de' loro nimici; che per quanto scarso sia il loro numero, si renderanno terribili, se mostrano ardire; che'l coraggio, non la moltitudine decide della vittoria; che prima di tutto bisogna eleggere de Comandanti, perche un esercito senza Capi è un corpo senz'anima. Fu tosto tenuto Consiglio, dove intervengono più di cento Ufiziali . Senofonte pregato a dire il suo sentimento, amplificò le ragioni, che da principio aveva toccate leggiermente, e atteso il suo parere furono eletti i Comandanti : cioè Timasione in luogo di Clearco; per So-G . 4 cra-

ARTA-crate Santiclo; in vece di Agia, Clea-SERSE nore, Filesio per Menone; e Senosonte per Prossene.

> Prima dello spuntar del giorno su adunato l'esercito. I Capi parlarono per animare le truppe, e fra gli altri Senofonte. . Compagni, lor diffe, è cosa per noi ,, troppo funcita-l'aver perduti tanti valo-, rosi personaggi, e'l vederci abbandonati , da nostri amici . Ma non bisogna succumbere alla nostra sciagura, e, se non , polliamo vincere, risolviamoci a gloriofamente perire piuttosto, che cadere fotto il dominio de' Barbari, che ci faranno soffrire i mali più crudeli. Rammen-, tiamoci delle celebri giornate, di Pla-, tea, delle Termopile, di Salamina; e , di tante altre, nelle quali i nostri mag-, giori, benchè in poco numero, hanno , abbattuti, e vinti eserciti innumerabili di Persiani ; e hanno renduto per sem-, pre formidabile ad essi il nome solo de , Greci. Noi fiamo debitori al loro co-" raggio invincibile, dell'onore che abbiamo di non riconoscere in terra al-" tri padroni, che gli Dei, nè altra fe-, licità; che la libertà . Ci saranno favorevoli questi Dei vendicatori dello , spergiuro, e testimoni della perfidia: , de' nostri nimici : enficcome essi sono , gli offesi nella violazione de' trattati. , e si compiacciono di abbassare i gran-, di, e d'innalzare i deboli, così egli-, no combatteranno con noi, e per noi. " Nel

DE' PERSIANI.

"Nel rimanente o Compagni, non a MNEMO, vendo noi altra speranza, che nella NE, virtoria, che supplirà a tutto, e ci ri, farà con usura di quanto avremmo pottuto perdere; io crederei, se tale è il vostro parere, che per sare una ritirata più pronta, e meno imbarazza, ta, sarebbe spediente liberarsi di tutto, il bagaglio inutile, e serbar quello, che ci è assolutamente necessario,.

Tutti i soldati alzarono le mani per segno di approvazione, e di assenso a quan-

to egli aveva detto, e senza perder tempo bruciarono le tende, e i carri: quelli che avevano un equipaggio soverchio ne diedero agli altri, e'l resto su consumato.

L'esercito era risoluto di marciare senza tumulto, e senza violenza se non trovava opposizione al suo ritorno; quando no, di aprirsi il passo colla spada alla mano per mezzo a'nimici. Si pose dunque in cammino, formando un gran battaglione quadrato col bagaglio in mezzo. Chirosofe Spartano era nell'antiguardia: due de'più vecchi Colonnelli comandavano la diritta e la finistra del battaglione quadrato: Timasione, e Senosonte, come più giovani, erano destinati nella retroguardia. La prima giornata fu crudele, perchè non avendo nè cavalleria, nè frombolatori, furono gagliardamente stretti da uno staccamento, ch'era stato spedito contra di essi. Fu provveduto a questo inconveniente, seguitando il con-

ARTA- siglio di Senosonte. Fra i Rodiani, ch'esserse rano nel campo, ne surono scelti dugento, che si armarono di frombole, e su loro accresciuta la paga per animarli. Lanciavano il doppio più lontano de' Persiani, perchè si servivano di palle di piombo, laddove gli altri usavano grossi sassi. Si allestirono cinquanta cavalieri, dando loro de' cavalli destinati a portare il bagaglio, in luogo de' quali sostituirono de' giumenti. Mediante questo soccorso un secondo staccamento de' nimici su assai maltrattato.

Dopo alcuni giorni di cammino comparve Tisaserne con tutte le sue forze. Egli si contentò da principio d'importunare i Greci, che sempre più si avanza-vano. Questi avvedutisi, che qualora volessero ritirarsi in presenza del nimico, un battaglione quadrato era affai scomodo, a cagione della inegualità del terreno, dell'ale, e degli altri oftacoli, che obbligar possono a romperlo, cambiarono forma, marciando in due colonne, e ponendo nell'intervallo il poco bagaglio che avevano. Formarono un corpo di riserva di seicento uomini de' più scelti, di cui secero sei compagnie divise per cinquantine, e per decine, per poter muoverle più agevolmente. Quando queste colonne si serravano, quelli restavano alla coda, o sfilavano a fianchi da una parte, e dall'altra per evitar l' imbarazzo: e quando esse si aprivano, quelli riempivano nella retroguardia l' inDE PERSIANI.

intervallo delle due colonne. Se v' era MNEMO-

duopo di soccorso in qualche posto, pre- NE. sistemo vi accorrevano. I Greci soffrirono molti assalti, ma di poco momento, e

senza molta perdita.

Arrivati al fiume Tigri, non potendo passarlo a scagione della sua profondità senza barche, furono costretti traversare i monti delle Carduche, perchè non v'era altra strada, e i prigionieri riserivano, che di la si entrerebbe nell'Armenia, dové si passerebbe il Tigri nella sua sorgente, e poscia l'Eustrate, che n'è poco lontano. Per raggiugnere questi passi, prima che 1 nimico se ne impadronisse, su creduto spediente partire di notte, per arrivare nello spuntar del giorno, come si sece appie de' monti. Chirosofe menava sempre l'antiguardia co' frombolatori, oltre le fue truppe ordinarie ; e Senofonte la retroguardia, senz'aver seco lui altri, che i soldati gravemente armati; perche allora non aveva di che temere . Gli abitanti del paese eransi impadroniti di molte eminenze, dalle quali convenne scacciarli non senza grande stento, e pericolo.

Gli Ufiziali, tenuto un Configlio di guerra, furono di parere di lasciare tutti gli animali da carico, che non erano al solutamente necessari, con tutti gli schiavi, ultimamente presi, perchè si gli uni, che gli altri ritardavano troppo il cammino ne luoghi angusti, che dovevano passare; oltre di che vi si richiedevano

ARTA più provvisioni, e quelli che avevano la serse cura di questi animali erano inutili a combattere. Eseguita questa deliberazione continuarono il cammino, ora combattendo, ora fermandosi. Il passaggio de' monti, che durò sette giorni, stancò molto le truppe, e vi si sece qualche perdita. Arrivarono sinalmente in alcuni villaggi, dove trovarono viveri in abbondanza, dove l'esercito si riposò qualche giorno per ristorarsi dalle dure satiche, che aveva tollerate, in confronto delle quali erano un nulla tutte quelle, che aveva sosserte nella Persia.

Ma si videro ben presto esposti ad un nuovo pericolo. Quasi appiè de' monti trovarono un fiume nomato Gentrite largo dugento piedi, che fermò il loro cammino. Avevano a disendersi e da' nimici, che gl'infeguivano alle spalle e dagli Armeni, soldati del paese, che occupavano l'altra riva del fiume. Ne tentarono inutilmente il guado in un fito, dove l'acqua giugneva fino alle braccia, ed erano trasportati dalla rapidità dela la corrente, cui il peso dell'armi impediva loro il resistere. Trovarono per buona loro ventura un' altro fito men profondo. per cui alcuni soldati avevano veduta pasfare la gente del paese. Fu duopo usare gran deltrezza, diligenza, e coraggio per tener lontani i nimici da una parte, e dall'altra. Finalmente l'esercito passò il fiume senza molta perdita. Eno

Esto marciò poscia più tranquillamen-MNEMOte, passò la sorgente del Tigri, e ar-NE. rivò al piccolo fiume di Teseboè, ch'è affai bello, e ha molte ville sulle sue rive. Ivi comincia l'Armenia occidentale : essa era sotto il comando di Tiribazo, Satrapo molto amato dal Re, e che aveva l'onore di \* metterlo sul suo cavallo quando trovavasi presso di lui . Egli offeri di dare il passo all'esercito, e di lasciar prendere a soldari, quanto loro abbisognasse, purchè non si facesse alcun danno in passando, il che su accettato, ed eseguito da una parte, e dall'altra ... Tiribazo costeggiava sempre l' esercito in poca distanza . Cadde una gran quantità di neve, che incomodò un poco le truppe. Si rilevò da un pris gioniero, che Tiribazo aveva disegno di attaccare i Greci nel passaggio delle montagne, in un luogo angusto, per cui bifognava necessariamente passare. Eglino lo prevennero, e se ne impadronirono dopo aver messo in suga il nimico. Dopo qualche giorno di viaggio, e per mezzo a' diserti, passarono l' Eufrate verso la fua forgente; non arrivando l'acqua alla cintura.

Ebbero a patire di molto da un vento di tramontana, che fossiava loro in fac-

<sup>\*</sup> Il traduttore Francese ha detto, che gli teneva la stassa quando saliva a cavallo, senza per mente che i Persiani non si servivano di stasse.

ARTA-cia, e impediva il respiro: cosschè creserse dettero dover sagrificare al vento, e parve che si placasse. Camminavano nella neve alta cinque, o sei piedi, per lo che morirono molti servi, e molti animali da carico con trenta soldati. Fecero succo tutta la notte, perchè v'era una quantità di legna. Anche il giorno dietro marciarono attraverso la neve, dovernolti oppressi da una gran same, cui succedette la languidezza, e lo svenimento, restavano sulle strade senza sorza, e senza vigore. Quando surono ristorati col cibo continuarono il loro viaggio.

Erano fempre inseguiti dal nimico. Molti sorpresi dalla notte restavano nelle strade senza suoco, e senza viveri; cosicchè alcuni ne morirono, e i nimici che li seguitavano, pigliarono il loro bagaglio. Vi furono anche de soldati, che perduta avevano la vista a cagione della neve, e altri le dita de piedi. Contra il primo male giovava il portare qualche cosa di nero dinanzi agli occhi; econtra il secondo dimenar sempre le gambe, e scalzarsi la notte. Giunti in un luogo più comodo, si sparsero nelle ville vicine per ristorarsi, e riposarvi. Lecase erano fabbricate sotterra con un apertura nella parte superiore, come un pozzo per cui scendevasi con una scala; ma v'era un'altra discesa por gli animali. Vi trovarono pecore, vacche, capre, e polli, con frumento, orzo, e legumi,

DE' PERSIANI.

per bevanda, birra, ch'era affai gagliar- MNEMOda, quando non vi si metteva acqua, ma NE. sembrava dolce a coloro che v'erano accostumati. Bevevano con una canna ne' vasi stessi, ne'quali era posta la birra, sulla quale vedevasi nuotar l'orzo. L'oste presso il quale alloggiava Senosonte, lo accolse assai corresemente, e gli scuoprì anche un luogo, dov'eravi del vino, e lo regalò di alcuni cavalli . Gl'insegnò anche di attaccare a' loro piedi certe spezie di suola, e a fare lo stesso agli animali da carico, perchè non isprosondassero nella neve, senza di che na avrebbero sino alle cigne. L' esercito dopo essersi riposato per sette giorni in quelle ville ripigliò il suo viaggio.

Dopo un cammino di sette giornate giunse al fiume Arasse, appellato anche il Fase, che ha cento piedi in circa di larghezza. Dopo due giorni scuoprirono i Fasiani, i Calibi, e i Taochi, che occupavano il passo delle montagne, per impedir loro la discesa nella pianura. Conobbero già che converrebbe necessariamente venire ad una battaglia, e risolvettero di darla nel giorno stesso. Senofonte, she aveva offervato, she i nimici custodivano solamente il passo ordinazio, e che il monte aveva tre leghe di estensione, propose di spedire uno staccamento per impadronirsi delle altezze. che dominavano il nimico, il che farebbe facile, levandogli ogni sospetto del loro disegno col marciare di notte, e sa-

ARTA-cendo un finto attacco nella strada co-SERSE mune per tenere a bada i barbari; il che eseguitosi, questi surono mesh in suga,

e lasciarono il passo libero.

Traversarono il paese de' Calibi, che fono i più valorosi barbari diquelle contrade. Quando questi aveano ucciso alcuno, gli tagliavano la testa, e ne facevano mostra, cantando, e danzando. Stavano rinchiusi nelle loro città, e quando l'esercito marciava, venivano ad assalire la retroguardia, dopo aver messo a coperto tutti i frutti della campagna. Dopo dodici, o quindici giorni di cammino, le truppe arrivarono ad un' altissimo monte, nomato Tecque, dove vedevasi il mare. I primi che lo scuoprirono gettarono per lungo tempo alte grida di giubilo, il che fece credere a Senofonte, che l'antiguardia fosse affalita. Quando si avvicino un poco più intese distintamente a gridare, Mare, Mare, e allora il timore si cambiò in allegrezza. Giunto alla sommità si udì uno strepito confuso di tutto l'esercito gridando insieme tutti i soldati Mare., Mare, non potendo trattenersi dal piagnere, e dall'abbracciare i lor Colonelli, e i lor Capitani. Allora senza averne ricevuto il comando, ammassarono molte pietre, e alzarono un trofeo di scudi rotti, e di armi spezzate.

Di là si avanzarono verso i monti

Di là si avanzarono verso i monti della Colchide. Ve n'era uno più alto degli altri, che su occupato da que' del

pae-

DE' PERSIANI.

paese. I Greci si posero in battaglia alle MNEMOpendici per salire, perchè non era di ac- NE. 4 ... cesso difficile. Senosonte non giudico spediente marciare in battaglia, ma alla sfit lata e perchè i foldati non potrebbero mantenere il loro posto a cagione della megualità del terreno, facile da rampiearli in un luogo, e difficile in un' altro, il che farebbe perder loro il coraggio. Fu approvato questo parere e l' efercito si schiero così. V'erano quaranta file di foldati gravemente armati, ciascheduna di cento uomini in circa, con mille, e ottocento foldati leggiermente armati, e divisi in tre corpi, de'quali eravene uno alla diritta, l'altro alla sinistra, e'l terzo nel centro. Dopo aver animate le sue truppe, rappresentando loro, che quest'era l'ultimo ostacolo da superare, e dopo aver egli implorato l' ajuto degli Dei, ciascheduno si mettesse a salire . I nimici non potendo sostenere il loro urto si dissiparono. Discesi dalla montagna accamparono nelle ville, dove trovarono viveri in abbondanza.

Là avvenne loro un' assai strano accidente , che cagionò una grande costernazione : Imperciocche, essendovi molti sciami d'api, i soldati che ne mangiarono il mele; furono presi da un violentissimo vomito, accompagnato da vaneggiamenti: i men'oppressi rassomigliavano ad uomini infensati, e gli altri a persone suriose, o monibonde. Vedevasi

ARTA-la terra coperta di corpi, come dopo una SERSE rotta. Contuttociò non ne morì alcuno. e'l male cesso il giorno seguente verso l'ora, in cui cominciò. I foldati si levarono il terzo, o 'l quarto giorno, ma così deboli, come se presa avessero una medicina violenta.

> Due giorni dopo l'efercito arrivò a Trabisonda, colonia Greca de' Sinopiani, situata sul Ponto Eusino, o Mar Nero, nella Colchide. Stette ivi accampato per lo spazio di trenta giorni. Adempì i voti, che fatti aveva a Giove, ad Ercole, e agli Dei per ottenere un felice ritorno nella patria. Vi si celebrarono altresì i Giuochi del corso a piedi, e a cavallo, della lotta, ed altrettali, che tutti finirono con molto giubilo, e con grande solennità.

## 6. VI.

I Greci, dopo aver sofferte molte fatiche, e superati molti pericoli, arrivano alla spiaggia del mare dirimpetto a Bisanzo. Passato lo stretto si danno al servizio di Seuto Principe di Tracia. Finalmente Senofonte, ripassato il mare colle sue truppe, si avanza sino a Pergamo, e si unisce a Timbrone Generale degli Spartani, che andava contra Tisaferne, e Farnabazo.

Xenoph. Offerti a varie Divinità i sagrifizi, lib. 5. e celebrati i Giuochi, consultarono so-

pra

DE PERSIANI. 163

pra il partito ch'era da prendersi per lo MNEMOritorno. Stabilirono di ritornare in Gre-NE. cia per mare ; e a tal effetto Chirosofe si esibì di portarsi ad Anasibio Ammiraglio di Sparta, ch'era suo amico, promettendosi di ottenere da lui alcuni vascelli, e parti tosto. Intanto Senosonte stabili l'ordine, che conveniva tenere, e le precauzioni necessarie per la sicurezza del campo, per gli viveri, e per gli forag-gi. Giudico anche bene l'assicurarsi di alcuni vascelli indipendentemente da quelli, che si aspettavano. Intanto sece alcune spedizioni contra i popoli vicini.

Vedendo che Chirosofe non ritornava sì presto com' erasi giudicato, e che i viveri cominciavano a mancare, fu stabilito di ritornare per terra, perche non v' erano vascelli, che bastassero ad imbarcare tutto l' esercito; e sopra quelli provveduti dalla vigilanza di Senofonte, furono caricate le donne, e i vecchi, e gl' infermi, con tutto il bagaglio inutile; e l'esercito continuò la sua marchia. Ne' dieci seguenti giorni soggiornò in \* Cerasonta, dove si sece la rassegna generale delle truppe, che montarono ad otto mila, e seicento uomini, di dieci mila ch' erano, essendo morti gli altri

La città di Cerasonta è divenuta celebre per le ciriegie, che da Lucullo furono per la prima volta portate in Italia, donde poscia si sono sparse per tutto l'Occidente. Plut. in vit. Lucull.

ART A-nella ritirata, chi per la fatica, chi per

SERSE malattia, e chi per le ferite.

Nel poco tempo, in cui i Greci si trattennero ivi, avvennero varie commozioni, sì dal canto degli abitanti del paese, come da quello di alcuni Ufiziali, gelosi dell'autorità di Senosonte, che proccurarono di renderlo odioso alle truppe. Questi colla sua saviezza, e colla sua moderazione sedò tutti questi ammutinamenti, avendo satto intendere a' soldati, che la loro salvezza dipendeva dalla unione, e dalla buona intelligenza, che manterrebbero fra essi, e dall'ubbis dienza che renderebbero a' loro Capi.

Da Cerasonta arrivarono a Cotiora, che non n' era molto lontana. Là deliberarono di nuovo intorno al partito, ch'era da prendersi per lo ritorno. Gli abitanti del paese rappresentarono, che vi farebbero per la via di terra difficoltà quali insuperabili, a cagione de passi strettissimi, e de' fiumi che dovrebbero passare; e si offerivano di somministrare a'Greci parecchi vascelli . Creduto questo il partito più sicuro, l'esercito s' imbarcò, e giunse il giorno dierro a Sinope, città della Paflagonia, e colonia de' Milesi. Chirosofe vi si portò colle galere, ma senza soldo, benchè i soldati credessero di riceverne. Egli assicurolli, che pagherebbe l'esercito, quando sosse fuori del Ponto Eusino, e che'l loro ritiro era celebrato dappertutto, e faceva DE PERSIANI.

il foggetto de' discorsi, e dell'ammirazio-MNEMOne di totta la Grecia.

I soldati veggendosi assai vicini alla Gre- Xenoph. cia, desideravano di fare qualche bottino lib. 6. p. prima di arrivarvi; e a tal fine, risolvettero di eleggersi un Generale, che avesse una piena autorità, mentre sin'allora tutti gli affari si decidevano nel Consiglio di guerra colla pluralità de' voti. Gettarono gli sguardi sopra Senosonte, e lo fecero pregare a voler accettare questa carica. Egli non era insensibile all' onore del supremo comando, ma ne prevedeva le conseguenze; e perciò chiese tempo per deliberare. Dopo aver dimoltrata la viva riconoscenza, da cui era penetrato, attesa l'offerta vantaggiosa, che gli era satta, rappresentò, che per iscansare la gelossa, e la discordia, il bene degli affari, e l'interesse dell'esercito richiedevano, che scegliessero un Generale di Sparta., ch' era attualmente padrona della Grocia, e che attesa questa scelta, sarebbe più disposta a sostenerli. Questa ragione non fu approvata, e-si dichiararono di non volere servilmente dipendere da Sparta, nè foggettarsi a regolarsi nelle loro azioni a ciò che potrcobe, o non potrebbe piacerle, e lo follecitarono vie più ad accettare il comando. Allora, costretto a spiegarsi chiaramente, dichiaro che avando consultati gli Dei col mezzo de' sagrifizi intorno alla esibizione fattagli; la loro volontà erasi manisestata con se-

ARTA gni dubbiosi, e che mostravano non ap-SERSE provare questa elezione. Reca stupore il vedere quale impressione saceva il solo nome degli Dei ne soldati, pieni per altro di passioni, e d'ordinario poco mossi da' motivi di religione; quindi restò spento ad un tratto il vivo desiderio de Greci. Non vi su altra replica, e Chirosofe benchè Spartano su scelto per Generale.

Non fu di lunga durata la sua autorità; perchè la discordia, come Senofonte aveva preveduto, si frammise nelle truppe, ch' erano annojate, che 'l Generale impedisse loro depredare le città Greche, per cui passavano. Questa turbolenza su principalmente eccitata da que' del Peloponneso, che componevano la metà dell'esercito, e che vedevano con dispetto Senosonte Ateniese in posto. Proposti vari partiti, e non mai conve-nutisi, le truppe si divisero in tre cor-pi, de' quali que' di Acaja, e di Arcadia, cioè i Peloponnesi, facevano il principale, al numero di quattro mila, e cinquecento, e più uomini d'infanteria gravemente armata, che avevano per Capi Licone, e Calimaco. Chirosofe ne comando un aitro di mille, e quattrocentò, con settecento soldati d'infanteria leggiera. Senofonte ebbe il terzo di quasi egual numero, di cui ve n'erano trecento leggiermente armati, e cirza quaranta cavalli, ne' quali confisteva tutta la cavalleria dell'esercito. I primi, avendo otteDE' PERSIANI.

ottenuti alquanti vascelli, da que' di Mnemo-Eraclea, partirono prima degli altri perne. fare qualche bottino, e calarono al porto "Città del di Calpe. Chirosofe, ch' era malato, Ponto. andò per terra, ma senza abbandonare le spiagge Senosonte approdò co suoi vascelli

ad Eraclea, ed entrò in mezzo al paese. Inforsero varie turbolenze . L' imprudenza de' foldati, e de' Capi impegnolli in un passo difficile, dove ne restarono molti, e da cui l'abilità di Senofonte li trasse più d'una volta. Essendosi di nuovo riuniti, dopo vari successi, arrivarono per terra a Crisopoli di Calcedonia, ch' era dirimpetto a Bilanzo, dove si portarono pochi giorni dopo, avendo passato quel piccolo seno di mare, che separa i due continenti. Erano disposti di faccheggiare quella città ricca, e potente, per vendicare un'inganno, e un'ingiuria, ch' era loro stata fatta, e colla speranza di arricchirsi per sempre. Vi accorse tosto Senosonte, e converne esfer giusta la loro vendetta, ma fece loro conoscere quanto ne sarebbero faneste le conseguenze. , Dopo il sacco della cit-" tà, disse loro, e l'uccisione degli " Spartani, che vi si sono stabiliti, voi diverrete nimici mortali della loro "Repubblica, e di tutti i loro alleati. ,, Atene mia patria, che aveva quat-, trocento galere in mare, o ne' suoi " Arsenali, allorche prese l'armi contra , di esti, e molt'oro nel suo Erario, e " più

ARTA-, più di mille talenti di rendita, e ch'

, era padrona di tutte l'Isole della Grecia, e di molte città dell' Afia, e dell' Europa, su nondimeno costretta di cedere ad esti, e di sottomettersi al loro im-, perio. E voi sperate, che siete una picco-, la truppa di gente, senza Capi, senza viveri , fenza foldo, fenza alleati fenza ,, alcun rifugio, nè dal canto di Tisafer-, ne, che vi ha traditi, hè da quello del " Re di Persia da voi deposto dal trono, " sperate dico, di potere in tale stato far fronte agli Spartani? Domandiamo fod-" disfazione, e non vendichiamo il fallo " de' Bisantini con un delitto ancora più grande e che ci recherà una certa rovina , . Eglino si acchetarono alle fue parole, e fu accomodato l'affare. xensph. Di là menolli a Salmidessa al servigio di Seuto Principe di Tracia, dal lib. 7. quale era già stato per lo innanzi stimo-lato col mezzo de suoi Inviati a condurgli delle truppe , e che pensava di stabilissi negli Stati di suo padre, che

durgli delle truppe, e che penlava di stabilissi negli Stati di suo padre, che gli surono levati da' suoi nimici. Egli satte aveva grandi promesse a Senosonte, e alle sue truppe, ma quando n'ebbe tratto il servizio, di cui aveva bisogno, in vece di mantenergli la sua promessa, non diede loro la paga sulla quale eransi convenuti. Senosonte gli sece grandi rimproveri, imputando ale persidia ad Eraclide suo Ministro, che cre-

deva vantaggiare il suo Sovrano, risparmian-

DE' PERSIANI. 169

miandogli alcune somme d' oro a spese MNEMOdella rettitudine, e della fedeltà, qua- NE. lità, ch' esser debbono assai care ad un Principe, e che molto contribuiscono al fuo nome, egualmente che al buon esito degli affari, e alla sicurezza dello Stato. Ma questo persido, persuaso che l'onore, la probità, e la giustizia altro non sieno che una chimera, e che ciò che v' ha di reale sia il possedere dell' oro, non pensaya in fatti se non ad arricchirsi per qualsivoglia strada, e spolpava impunemente il suo Sovrano, e con lui tutti i suoi sudditi. , Nondime-,, no, continud Senofonte, ogni uomo , faggio, principalmente s'è in posto. e che comanda, dee riguardare la ,, giustizia, la probità, la fedeltà, co-" me il resoro più prezioso, che posse-,, der possa, e come un sostegno sicu-,, ro, e un saldo appoggio in tutti gli av-, venimenti della vita , . Eraclide era maggiormente condannabile, nel trattare così le truppe, per esser egli Greco di na-zione, e non Trace; ma l'avarizia spento aveva in lui ogni sentimento di onore.

Nel momento stesso, in cui era più vivamente riscaldata la disputa fra Seuto, e Senofonte, arrivarono Carmine, e Polince, Ambasciatori di Sparta, i quali differo, che la Repubblica dichiarata aveva la guerra a Tisaferne, e a Farnabazo, che Timbrone erasi già imbarcato colle truppe, e che prometteva Roll.Stor.Ant.Tom.IV.

ARTA-un Darico per mese ad ogni soldato, serse due a' Capitani, e quattro a' Colonnelli, se volessero impegnarsi al suo servizio, Senofonte accetto quella offerta, e avendo ricevuto da Seuto col mezzo-di Ambasciatori una parte della paga, ch' eragli dovuta, si portò per mare a Lam-psaco coll'esercito, che ascendeva presso poco a sei mila uomini. Di là avanzossi a Pergamo città della Troade. Avendo incontrato presso a Partenia; termine della sua spedizione, un gran Signore, che ritornava in Persia, lo prese insieme colla moglie, co'figliuoli, e con tutto il suo seguito; e in tal guifa potè usare molte liberalità co'fuoi soldati, e rifarli vantaggiosamente di tutte le loro perdite. Arrivò poscia Timbrone, che prese la condotta delle truppe; e unitele alle sue marciò contra Tisaferne, e Farnabazo.

Tal fu il successo dell'intraprendimento Xenoph. dedi Ciro. Senofonte conta dalla partenza Exped Cyr. dell' esercito di questo Principe dalla lib. 2. pag città di Efeso sino al suo arrivo al luo-276. go della battaglia, cinquecento, e trentacinque leghe, e novantatre giorni di 1d. lib. 5. cammino. Conta, quanto al ritorno, P. 355. dal luogo della battaglia sino a Cotiora, città situata sulla spiaggia del Pont Eusino, o Mar Nero, seicento, e venti leghe, e cento ventidue giorni 1d. 113. 7. di cammino. Finalmente prendendo tut-1. 427. to insieme, dice che 'l cammino, sì nelnell' andata, come nel ritorno, fu di MNEMO-

mille cento, e cinquanta cinque le NE. ghe, e di dugento, e cinque giorni di cammino: e che 'l tempo consumato dall'esercito in tutto il cammino, compresi i soggiorni, su di quindici mesi.

Pare da questo calcolo, che i giorni del cammino dell'esercito di Ciro sossero nell'andare, uno con l'altro, presso di sei \*\* parasanghe, o sei leghe, o nel

\* Io aggiungo questi cinque, che mancano nel testo per integrare il tutto col-

le due parti

ria propria de Persiani composta di trenta stadi. Lo stadio, misura particolare de Greci, è composto, secondo l'opinion più comune, di cento venticinque passi geometrici: per conseguente ve ne vogliono venti per sar la lega comune di Francia, ch' è di 2500 passi. Tale è il sentimento che ho avuto sin ora, secondo il quale la parasanga è una lega, e mezza.

Ora inforge una gran difficoltà. In questa supposizione le marcie ordinarie di Ciro con un esercito di cento mila, e più nomini sarebbero state, per si lungo spazio, di nove leghe per ciascun giorno l'uno per l'altro, il che secondo le persone del mestiere è assolutamente impossibile. Per tale cagione io ho voluto contare la parasinga per una lega,

ben-

ARTA-ritorno di cinque solamente. Era cosa SERSE naturale, che Ciro, il quale voleva sorprendere suo fratello, facesse ogni possibile diligenza.

Questa ritirata de dieci mila fu sempre tenuta presso gl'intendenti, come già ho notato, per un modello perfetto in tal genere, e che non vi fu mai cofa a questa equale. In fatti non si pud vedere un'imprela, ne formata con più arditezza, e coraggio, ne condotta con più prudenza, nè eseguita con più fortuna. Dieci mila uomini, lontani cinque, o seicento leghe dalla lor patria, che hanno perduto il lor Generale, e i for migliori Capitani, che si trovano nel cuore del paese nimico, intraprendono alla vista d' un nimico vittorioso, e de' suoi numeros eserciti, di ritirarsi dal fondo del suo imperio, e per così dire, dalle porte del suo palazzo, e di traversare un ampia vastità di paesi incogniti, e quali tutti nimici, senza prendere spavento alla vista degli ostacoli, e de' pericoli fenza numero, da' quali effer potevano fermati ad ogni momento: passaggi de'fiumi, monti, passi angusti : attacchi aperti , o imboscate occul-

benche certamente sosse composta di trenta soli stadi. Molti autori hanno osservato, e la cosa non è dubbiosa, che lo stadio, e altre misure itinerarie degli antichi hanno variato di molto secondo i tempi, e i luoghi; e così anche le nostre.

DE' PERSIANI. 173 culte, da sostenere dal canto de popoli MINEMO. sulla loro strada; la carestia quasi sicura ne ... in regioni valte, e diserte; e più di turto, tradimenti da temersi dal canto delle truppe, che parevano dover servir loro di scorta, ma che in fatti tenevan ordine di farli perire. Imperciocche Artaserse. il quale comprendeva quanto il ritorno di questi Greci nel loro paese potrebbe choprirlo di vergogna, e screditare presso le nazioni la maestà dell'Imperio, nulla ammesso aveva per impedirlo; ed egli desiderava la lor perdizione, dice Plutarco, con tanta veemenza, con quanta desiderato aveva di vincere lo stesso Ciro, e di conservare i suoi Stati. Nondimeno questi dieci mila uomini, ad onta di tanti ostacoli, vengono a capo del loro disegno, e per mezzo a mille pericoli arrivano vittoriofi, e trionfanti nella loro patria. Gran tempo dopo, Antonio in- Plus. in

seguito da Parti quasi nello stesso, paese, e Anton.pag.

Tale su il selice successo di questa samosa ritirata, che pose in disprezzo Artaserse presso i popoli della Grecia, mostrando a' medesimi, che l'oro, l'argento,
il lusso, le delizie, un numeroso Serraglio
di semanne sormavano tutto il merito
del Gran Monarca: ma che nel rimanente tutta la sua potenza si decantata
non era che sasto, e vana ostentazione.

H 3

trovandosi in un eguale pericolo, pieno di ammirazione verso un coraggio sì invin-

ARTA-Questo concetto sparso più che mai in tutta SERSE la Grecia dopo la mentovata famosa spedizione animò quelle ardite imprese de Greci, di cui ben presto parleremo, che tremar fecero Artaferse anche sul trono, e che ridussero quasi alla perdizione l' Imperio Persiano.

1021.

§. VII.

L'effetto che cagiono la morte di Ciro nella Corte di Artaserse. Crudeltà, e getosia di Parisatide . Avvelenamento di Statira .

Io ritorno a fatti che avvennero dopo la battaglia di Cunalla nella Corte di tax p.1018. Artaserse. Credendo egli di aver ucciso Ciro colle fue mani, e tenendo quest' azione, come la più gloriofa della sua vita, voleva che tutti la giudicassero tale, e 'l disputargli quest' onore, o voler dividerlo con lui era un toccarlo nella parte più dilicata. Il soldato Cario, di cui abbiamo parlato, non contento de' ric-chi doni, di cui fotto un' altro pretesto su colmato dal Re, non cessava di far intendere a chiunque fosse vago di saperlo, che niun' altro ch' egli ucciso aveva Ciro; e che 1 Re facevali una fomma ingiustizia col privarlo della gloria dovutagli. Il Principe, informato di questa infolenza, avendo conceputa una gelosia quanto vile; altrettanto crudele fu sì debole che diedelo in potere di Parifa-

risatide, che giurato aveva lo sterminio MNEMOdi tutti coloro, che aveyano avuta parte NE. nella morte del suo figliuolo. Animata da una barbara vendetta, comando agli Esecutori di prendere quell'infelice, e di fargli soffrire per dieci giorni i più dolorosi tormenti: quindi ordinò, che gli cavassero gli occhi, e gl'infondessero nell'orecchie del metallo liquefatto, finchè spirasse in quel crudele supplizio; il che fu eseguito.

Anche Mitridate essendosi vantato in un convito, in cui aveva il capo riscaldato dal vino, ch'egli avea dato a Ciro il corpo mortale, pagò assai cara questa sciocca, e imprudente vanità. Fu condannato al supplizio del \* Truogo, uno de' più crudeli che sieno giammai stati inventati; e dopo aver languito in que' tormenti per diciasette giorni, morì final-

mente con molta pena.

Altro non restava a Parisatide, per eseguire ogni suo progetto, e soddisfare pienamente la sua vendetta, che punire L' Eunuco del Re, nomato Mesabate, che per ordine del suo Sovrano aveva tagliato il capo , e la mano di Ciro, Ma non dando egli alcun motivo alla medesima ; che servir le potesse di pretesto, ecco il laccio ch' ella gli tese. Era dessa una donna assai scaltra, che

La descrizione di questo supplizio trovasi nel Terzo Volume di questa storia: Lib. 7. cap. 1. pag. 279.

ARTA-aveva molto spirito, e ch'era eccellente SER SE in un certo giuoco de' dadi. Dopo la guerra erafi accomodata col Re, giuocava benespesso con esso lui, stavagli sempre a fianco, studiavasi di compiacerlo in tutto, e lungi dal contraddirgli in che che sia, preveniva ella stessa i suoi desideri, e non vergognavasi di secondare le sue passioni, e di porgerne la materia. Ma soprattutto non lo perdeva punto di vista, e non lasciava Statira sola con lui, se non il me to che poteva, volendo farsi assolutamente padrona dell'animo di suo figliuolo. Un giorno veggendo che 'l Re era di-

foccupato, è che pensava solo a diver-

vale dieci Franchi .

tirsi, gli propose digiuocare a' dadi mil-"Il Darico le \* Darichi. Egli accetto di buon grado la proposizione; ed ella perde a bella posta, e pagò i mille Darichi. Ma fingendo rabbia, edispiacere per la perdita, lo follecitò a ricominciare, e a voler giuocare un Eunuco. Il Re, che non sospettava di cosa alcuna, vi acconfentì. Convennero che ciascheduno di essi eccettuerebbe dal fuo canto cinque de' suoi Eunuchi i più cari, e i più considerati: che quegli che guadagnerebbe, ne prenderebbe uno fra gli altri a suo talento, e che perdendolo sarebbe tenuto a rinunziarlo. Fatte queste condizioni si pongono a giuotare. La Reina dà al giuoco tutta la sua applicazione, e v'impiega tutto il suo sapere, e tutta la sua scaltrezza; e favorita peraltro dal dado, guadagna, e sceglie MesaDE PERSIANI.

bate, che non era degli eccettuati. Quand' MNEMOebbelo nelle mani, prima che'l Re po- NE. tesse entrare in qualche sospetto della vendetta, ch'ella meditava, consegnollo agli Efecutori, e comando loro lo scorticarlo vivo, coricarlo poscia attraverso sopra tre croci, e spiegar la sua pelle \* Plutarco a parte sopra alcuni pali la vicino pian-non ispiega tati: il che su eseguito. Quando il Re se circo-lo seppe si mostrò gravemente offeso, e stanza. si lasciò prendere da un surioso sdegno contra sua madre. Ma ella, senza darsi alcuna pena, gli disse ridendo, e scherzando: ", Voi certamente sapete vendere nous nas , a caro prezzo, e siete molto dilicato muniques. " in dolervi per un tristo decrepito Eu-

, nuco; ed io che ho perduto mille Darichi, che ho pagati sul fatto, non 5) fo parola, e ne sono contenta,,.

Tutte queste crudeltà erano certa-mente saggi, e disposizioni ad un altro delitto che meditava Parisatide. Ella conservava da gran tempo in cuor suo contra la Reina Statira un odio violento e avevalo fatto palese in molte occasioni. Ella ben comprendeva, che 'l credito, che aveva presso il Re suo figliuolo, non procedeva se non dal rispetto, e dalla confiderazione che le doveva come madre, laddove quello di Statira era fondato sull'amore, e sulla considenza, che réndeva questo credito assai più sodo. Di che non è capace la gelosia d'una donna ambiziosa! Questa stabilì di liberarli

ARTA-rarsi a qualunque prezzo d'una rivale si SERSE formidabile.

Per giugnere più ficuramente a fuoi fini finse di riconciliarsi colla nuora, e le diede tutti i contraffegni esteriori d'una sincera amicizia, e d'una vera confidenza. Parendo adunque, che le due Reine si fossero dimenticate i loro antichi sospetti, e le loro antiche discordie vivevano insieme, veggendosi come per lo innanzi. e mangiando una presso l'altra. Ma conoscendo tutte due qual conto si dee fare delle amicizie, e delle carezze della Corte, principalmente tra le donne, stavano tutte due full'avviso: e sussisteva-no sempre i medesimi sospetti, mangiando amendue le stesse vivande, e i medesimi bocconi. Si può mai credere che sosse possibile l'ingannare una vigilanza sì attenta; e'sì cauta? Parisatide, un giórno, in cui chiamò alla fua mensa la nuora, prese dalla mensa un raro uccello ch' era stato preparato, lo divise pe mezzo ne diede la metà a Statira, ed ella ne mangiò l'altra. Statira, fu ben presto colta da dolori acerbissimi, e uscita dalla mensa mori con orribili convulsioni, dopo aver dati al Re violenti sospetti contra di sua madre, di cui per altro conosceva la crudeltà, e lo spirito im-placabile e vendicativo. Ei sece un esat-ta ricerca del missatto. Furono arrestati tutti i Domestici, e tutti gli Ufiziali di sua madre, e posti alla tortura. Gigis don-

DE' PERSIANI. 179 donna di camera di Parisatide, e consi-MNEMO dente di tutti i suoi segreti, confesso tut-ne. to. Ella aveva fatto fregare col veleno una parte del coltello; e Parisatide aven. do tagliato l'uccello in due parti, mangiò francamente le parte sana, e diede a Statira l'avvelenata. Gigis fu messa a morte. Ecco il supplizio, cui la legge de' Persiani condanna gli avvelenatori. Fanno mettere al reo il capo sopra una gran pietra assai larga, e lo percuotono con un altra pietra finche il capo sia tutto schiacciato, e non vi resti la menoma figura: Quanto a Parisatide il Resi contentò di confinarla in Babilonia, dov'el-la dimandò di ritirarsi, e le disse, ch'ei non vi metterebbe piè, finchè ella vi fosse.





#### ARTA-SERSE CAPITOLO TERZO.

Uesto Capitolo, contiene principalmente le imprese degli Spartani nell'
Assia Minore, la loro sconsitta presso
Cnidos, lo ristabilimento delle mura, e della potenza di Atene, la samosa pace di Antalcide prescritta a' Greci da Artaserse Mnemone, le guerre di questo Principe contra Evagora Re di Cipro, e contra i Cadusiani. I personaggi, che più vi compariscono, sono Lisandro, e Agesilao dal canto de'Spartani, e Conone da questo de'Greci.

# §. I.

Le città Greche della Jonia implorano il foccorfo degli Spartani contra Artaserse. Rara prudenza d'una Dama, conservata nel Governo di suo marito dopo la sua morte. Agesilao eletto Re in Isparta. Suo carattere.

Arenoph.

Le città della Jonia, che feguitato di Grecave avevano il partito di Ciro, temendo il risentimento di Tisaserne, ricorsero agli Spartani, come a'Liberatori della Grecia, pregandoli a mantenerli nel possessi della lor libertà, e ad impedire che non sosse depredato il loro paese. Abbiamo già detto, che spedirono Timbrone, alle di cui truppe Senosonte uni le sue

DE' PERSIANI.

nel ritorno dalla Persia. Timbrone su MNEMOben presto richiamato a cagione di alcu-NE. ni malcontenti, e gli su dato per successo-An. del M. re Dercellida, soprannomato Sisse a ca-3605. In. gione della sua industria nel ritrovar mezzi, e della sua abilità nell'inventar macchine da guerra, e in farne uso. Ei prese il comando dell'esercito in Eseso, dove appena giunto intese essere discordi i due

Le provincie della Monarchia Persiana, molte delle quali situate ne' confini dell' imperio esigevano molto di attenzione, per elsere immediatamente governate dal Principe, crano affidate a gran. Signori, appellati comunemente Satrapi. Avevano, ciascheduno nella sua Provincia, un' autorità quasi suprema, ed erano propriamente parlando, come Vicerè, come ne veggiamo anche noi in alcuni Stati vicini. Erano provveduti d'un numero di truppe sufficienti alla disesa del. paese, ed eglino n'eleggevano gli Usiziali; dispensavano i governi delle piazze; era loro incumbenza il far pagare i tributi, e inviarli al Principe; avevano l'autorità di far nuove leve, di trattare cogli Stati vicini, e anche co'Generali de nemici; in una parola, di fare tutto ciò che giudicassero necessario per conservare il buon ordine, e la tranquillità nel governo. Erano indipendenti gli uni dagli altri; e benché servissero un solo padrone, e concorrer dovessero alla stesso fine,

Satrapi, che comandavano nel paese.

ARTA-fine, nondimeno mossi più, ciascheduno SERSE in particolare dal vantaggio della loro provincia, che dal bene comune dell'Imperio, erano sovente fra di loro in contesa, formavano difegni affatto differenti, ricufavano di foccorrere ne' bifogni i loro Colleghi, e talvolta anche erano loro opposti. La lontananza dalla Gorte, e l'affenza del Principe, davano luogo a queste dissensioni; e forfe una política fegreta contribuiva a mantenerle, per dissipare, e prevenire le congiure che poteffero effere eccitate dalla troppo grande intelligenza fra i Governatori. Dercellida, avendo dunque inteso che Tisaferne, e Farnabazo non passavano d'intelligenza, fece tregua col primo per non aver nel tempo stesso tutti due nimici, entrò nella Provincia di Farnaba-

zo, e si avanzo fin nell'Eolia.

Zeni Dardano governato aveva questa Provincia sotto l'autorità di questo Satrapo; e perchè dopo la sua morte doveva esser data ad un altro, Mania vedova di lui venne a ritrovar Farnabazo con truppe, e con doni; e gli disse, ch'essendo vedova d'un uomo che prestati avevagli sì gran servigi, pregavalo a non levarle le ricompense di suo marito: ch'ella lo servirebbe collo stesso zelo, e colla stessa ubbidienza, e che s'ella vi mancasse, egli sarebbe sempre in libertà di levarle il suo governo. Essa dunque lo conservo, e vi si diportò con tutta la saviezza, e con tutta l'abilità, che si avreb-

be potuto desiderare da un uomo il più MNEMOconsumato nell'arte del comandare . A' NE. tributi ordinari, che aveva pagati suo marito, ella aggiugneva regali d'una straordinaria magnificenza; e quando Farnabazo veniva nella sua provincia lo trattava assai più splendidamente di quello sacevano tutti gli altri Governatori. Non si contentò di conservare le piazze che surono date alla sua custodia, ne conquisto di nuove, e prese La- A' Misj, .

rissa, Amasita, e Colone.

Qui si vede, che la prudenza, il talento, e'l coraggio fono d'ogni fesso. Ella trovavasi presente ad ogn'impresa sopra il suo carro, e ordinava castighi, e premi. Non v' eta nelle provincie vicine il più bell'esercito del suo, e manteneva a sue spese un gran numero di truppa Greche. Accompagnava anche Farnabazo in tutte le sue imprese, e non eragli d'un'ajuto mediocre. E questo Satrapo, che conosceva tutto il pregio d'un sì raro merito, onorava questa Dama più di tutti gli altri Governatori, cosicche le diede l'ingresso nel suo Consiglio; e trattavala con una distinzione, che avrebbe potuto eccitare la gelosia, se la modestia, e la docilità di questa Dama non ne avessero prevenuti gli effetti funesti, gettando per così dire un velo sopra tutte le sue virtù, che ne adombravano lo splendore, enon lasciavale vedere che per farle ammirare.

Ella non trovò nimici se non nella.

ARTA- sua propria famighia. Midia suo genero SERSE stimolato da' rimproveri ch' erangli fatti. di lasciar comandare in sua vece una semmina, e abusandosi dell'intera fiducia. ch'essa aveva in lui, e che lasciavagli libero l'ingresso in ogni tempo, strozzolla col suo figliuolo. Dopo la sua morte, s' impadronì di due forti piazze, dov'ella rinchiusi aveva i tesori : e l'altre città si dichiararono contra di lui; ma non godette a lungo il frutto del suo delitto. Dercellida arrivò opportunamente in tale incontro, e a lui si rendettero; alcune per forza, ed altre volontariamente, tutte le piazze dell'Eolia, e Midia fu spogliato delle sostanze sì ingiustamente acquillate. Il Generale Spartano andò a prendere i quartieri d'inverno nella Bitinia, per non essere di aggravio agli alleati.

An. del M. 3606. In.

3006. In. G C. 498. Xenoph.

Xenoph. 1

483.

L'anno seguente essendogli stato continuato il comando, passò in Tracia, e arrivò
nel Chersoneso. Ei sapeva che i Deputati del
paese erano stati a Sparta per rappresentare
il bisogno, che vi sarebbe di chiuder l'Istmo
con un forte muro contra i frequenti attacchi de'barbari, che impedivano coltivare le
terre. Avendo presa la misura di questo spazio, ch'è più d'una lega di larghezza, distribuì l'opera fra' suoi soldati, e 'l'muro su
terminato l'autunno dello stesso anno. In
questo spazio erano rinchiuse undici città, molti porti, un gran numero di terre da coltivarsi, e di orti, e di ogni sorta di pascoli. Compiuta l'opera passò

nel-

DE' PERSIANI. 185
nell'Asia; e facendo la rassegna della cit-MNEMOtà, trovò tutto in ottimo stato. NE.

Conone Ateniese, dopo la battaglia che aveva perduta ad Egopotamos, condannatosi egli stesso ad un volontario esilio, stavasi nell'Isola di Cipro presso il Re Evagora, non solo per assicurar ivi la sua persona, ma per attendere qualche cambiamento negli assari, come un uomo, dice Plutarco, che aspetta il ritorno della marea per imbarcarsi. Egli ebbe sempre la mira di ristabilire la potenza di Atene, cui la sua sconsitta dato aveva un colpo mortale; e sempre pieno di sedeltà, e di zelo verso la patria, benchè gli sosse o savorevole, cercava tutti i mezzi di sollevarla dalle sue rovine, e di restituirle il suo antico splendore.

Veggendo questo Generale Ateniese che i suoi disegni avevano duopo, perche riuscissero, d'una grande potenza, scrisse ad Artaserse per spiegargli i suoi progetti. e incaricò il portator della lettera d'indirizzarsi a Cresia, che darebbela al Re di mano propria. In fatti essa fu recata a questo Medico, e dicesi, sebbene in ciò non si fossero convenuti, ch'egli abbia aggiunto a quanto aveva scritto Conone, che pregava il Read inviargli Ctesia come un uomo utilisimo al suo servigio, soprattutto quanto agli affari della marina. Farnabazo d'accordo con Co-Diod 1.14. none era andato in Corte per iscreditare p. 267.

Justin. lib.
la condotta di Tisaferne, come troppo 6. cap. 1. dichiarato in favore degli Spartani. Sul-

le

ARTA-le calde istanze di Farnabazo il Re gli seserse ce contare cinquecento talenti per allecinquecen-stre la flotta, con ordine di darne il comando a Conone. Egli spedì anche Ctesia in Grecia, che passo a Sparta dopo aver visitata Cnida sua patria.

Questo. Ctesia era stato prima presso Serab. 1. 14. p. 656. Ciro, e seguito avevalo nella sua spedizione, e su fatto prigione nella battaglia, 1014. 1017, in cui Ciro restò morto. Artaserse lo adoperò per medicare alcune ferite che 1020. Diod. 1.14. aveva ricevute; e le sanò sì bene, che'l 173. de Re lo ritenne al suo servigio, e lo sece hist. Ani- suo primo medico. Passo molti anni mal. 1.8. c nella Corte con questa qualità; e mentre 18. vi dimord, i Greci in tutti i loro affari Phot. Cod. s'indirizzavano a lui, come fece ora Co-LXII. none. Il lungo soggiorno, ch'ei sece in Persia, e alla Corte, gli diede e tempo, e mezzi per informarsi della storia del paese, e scrissela in ventitre libri. I sei primi contenevano la storia dell' Imperio degli Assiri, e de' Babilonesi da Nino, e Semiramide sino a Ciro. Gli altri diciasette trattavano degli affari della Persia dal principio del Regno di Ciro sino al terzo anno della XCV. Olimpiade, che cade full'anno CCCXCVIII. innanzi GESU CRISTO. Egli aveva anche scritta una storia dell'India, e Fozio ha dati alcuni estratti di queste due storie, che sono tutto ciò che ci resta di Ctesia. Ei contraddice fovente ad Erodoto, e si trova talvolta oppo-

ito a Senosonte. Gli antichi non lo sti-

ma-

DE PERSIANI.

mavano molto; e ne parlano come d'un MNEMOuomo affai vano, sulla di cui fede non NE. si può far conto, e che ha mescolate nella sua storia delle savole; e tal volta anche delle menzogne.

Tisaserne e Farnabazo, benchè segre-An. del M. tamente nimici, avevano, attesi gli or-3607. In. dini del Re, riunite le loro truppe per G. C. 397. opporsi agl'intraprendimenti di Dercellida, Xenoph. ch'era passato in Caria. Eglino lo spinsero hist. Grac. in un terreno si svantaggioso, dove sarebbe 490. infallibilmente perito, se lo avessero tosto Diod 1.14. assalito, senza lasciargli tempo di ricono P. 267. scersi; e tal'era il parere di Farnabazo. Ma Tisaferne, temendo il valore de'Greci, che avevano feguito Ciro, de' quali egli aveva fatto pruova, e a' quali credeva rassomigliassero tutti gli altri, propose un abboccamento, che su accettato. Avendo Dercellida domandato che le città Greche restassero libere, e Tisaserne che l'esercito, e i Generali di Sparta si ritirassero, fecero tregua, finchè potessero aver risposta da' loro Sovrani.

Mentre le cose erano in tale stato nell' Asia, gli Spartani risolvettero di punire l' ibid.p.491. insolenza degli abitanti dell' Elida, che 492. non contenti di essersi collegati co' loro nimici nella guerra del Peloponneso, impedivano loro il contendere il premio ne'Giuochi Olimpici .- Sotto pretesto di un'emenda non soddisfatta da Sparta avevano fatto un affronto ad uno de'loro cittadini ne' Giuochi, e impedito ad Agide

Xenoph.

A RTA-gide il sagrificare nel tempio di Giover SERSE Olimpio. Questo Re su incaricato di questa spedizione, che termino solamente il terzo anno dopo. Egli avrebbe potuto prendere Olimpia loro città, che non era serrata da mura, si contento di dare il sacco a' sobborghi, e a'luoghi degli esercizi ch' erano assai belli. Domandarono la pace. che fu loro accordata. Fu loro lasciata la soprantendanza del tempio di Giove Olimpio, dove non avevano molto diritto: ma quelli, che la contrastavano ad esi, non erano degni di quest'onore.

493.

Agide al suo ritorno cadde malato. Plui in e morì arrivando a Sparta. Gli furono Lyf. \$ 445 renduti onori piucche umani, e dopo In Azesti aver lasciato passare qualche giorno se-P. 597.

condo il costume, Leotishide e Agesilao, uno figliuolo, e l'altro fratello del defunto, si disputarono la corona. Questi fosteneva che'l suo concorrente non era figliuolo di Agide, e appoggiava la sua pretensione sulla testimonianza medesima della Reina, che sapevalo meglio di chicchessia, e che lo aveva confessato più volte, egualmente che suo marito. In fatti la voce comune era, che sua moglie lo avesse avuto da Alcibiade, come ho io raccontato nel suo tempo, é che que-

Athen. I fo Ateniese l'avesse sedotta, sacendole \* Mille un regalo di-mille \* Darichi Agide morendo protetto il contrario. Essendosi doppie.

Leotichide gettato a' suoi piedi tutto bagnato di lagrime, egli non potè ricular-

gli

DE PERSIANI. 189

gli la grazia che domandava: e lo rico-Mnemonobbe per suo figliuolo in faccia di tutti ne. gli astanti.

La maggior parte degli Spartani incantati dalla virtù re dal merito di Agesilao, calcolando per un somino vantaggio l'aver per Re un uomo allevato con essi, e che aveva provato, com'essi tutto il rigore della educazione Spartana, l'ajutarono a tutto potere. Era prodotto a suo dissavore un antico Oracolo, che avvertiva Sparta ad evitare attentamente un Regno 20ppo. Lifandro aluro non sece che bestarsi, e rivoltò il senso contra Leotichide stesso, pretendendo che come bastardo, fosse quel Rezoppo, da cui l'oracolo comandava il guardarsi. Agefilao, e colle sue gran qualità, e colla potente protezione di Lisandro, prevalse al nipote, e fu dichiarato Re.

Appartenendo il regno in vigor delle leggi ad Agide, suo fratello Agesilao, che pareva dovesse passar la vita da semplice privato, era stato educato come gli altri figliuoli nella disciplina Spartana, ch' era austerissima quanto alla maniera del vivere, e piena di esercizi laboriosi, ma che insegnavasi a' fanciulli anche l'ubbidire persettamente. La legge non

di\* Quindi è che'l poeta Simonide appellava Sparta la domatrice degli nomini, δαμα σίμβροτον, come quella fra tutte le città, che coll'abito rendeva i fuoi cittadini più pieghevoli di tutti gli nomini, e

ARTA-dispensava da questa necessità se non i ser se fanciulli, ch'erano educati per lo trono. Quindi Agesslao ebbe questo di particolare, che non pervenne a comandare, senz'-aver prima persettamente imparato ad ubbidire. Da quì è, che fra tutti i Re di Sparta, ei su quegli che seppe meglio farsi stimare, e amare da' suoi sudditi, perchè (a) questo Principe, alle qualità dategli dalla natura per lo comando, e per lo Principato, unito aveva colla

educazione il vantaggio di effere umano, e popolare. Reca flupore, che Sparta, quella città sì rinomata in materia di educazione.

e di politica, abbia creduto dover rimettere qualche cosa della sua severità, e della sua disciplina in favore de Principi, che debbon regnare, laddove eglino avevano;

piucche gli altri, duopo di effere foggettati per tempo al giogo dell'ubbidienza, per

esser poscia in istato di meglio comandare.

In Agesti. Plutarco osserva, che sin dall' infan-

P. 596.

zia vedevansi unite in Agesilao qualità per l'ordinario incompatibili; una vivaeità di spirito, una veemenza, una fermezza insuperabile all'apparenza, un desiderio violento di avanzare, e prevalere

più soppetti alle leggi: ώς μάλιτα δια τη i-Dùv πες πολίσας ποις νόμοις πεδηνίες & χαροήθας ποιέσαν.

(a) Τῷ φύσει ή γεμονικῷ Ε΄ βασιλικὰ προσκτησόμεν & ἀπό της άγωγης το δημότικου Ε φιλάνθρωπον. DE PERSIANI. 191

lere sopra tutti gli altri, con una dol MNEMO-cezza, con una sommessione, e con una NE. docilità, che cedeva al primo cenno, e che rendevalo di gran lunga sensibile alle più lievi riprensioni, di maniera che ottenevasi da lui tutto co' motivi di onore, e nulla col timore, o colla violenza.

Egli era zoppo, ma questo difetto era coperto dal grazioso portamento della persona, e ancora più dalla giocondità, colla quale sopportavalo, e n'era il primo a motteggiarlo. Si può anche dire, che questo vizio del corpo dava più risalto al suo coraggio, e al suo ardore per la gloria, non essendovi nè travaglio, nè impresa, per quanto si sosse difficile, ch'egli ricusasse a cagione del suo incomodo.

Le lodi, se non avevano un' aria di Plut in verità, e di sincerità; l'offendevano in Moral. P. luogo di dargli piacere; ed esse non erano per lui di tal carattere, se non quando uscivano dalla bocca di coloro, che in altre occasioni gli avevano rappresentati Id. pag. con libertà i suoi disetti. Ei non soffrì, 191. essendo vivo, che si facesse il suo ritratto; e anche morendo proibì espressamente che sosse satta alcuna immagine di lui in tela, o in marmo. La ragione che ne allegava era, che le sue belle azioni, se ne avesse satto, gli servirebbero di monumenti; senza di che tutte le statue del mondo non potrebbero fargli alcun onore. Si sa solamente, ch'era di

ARTA-di bassa statura, cosa non amata dagli SERSE Spartani ne' loro Re ; e Teofraste assicura, che gli Esori condannarono aduna certa pena il loro Re Archidamo, padre di quello, di cui parliamo, perche aveva sposata una donna assai piccola; (a) avvegnache dicevano, ella non ci darà de Re . ma de' Regoli.

Plut. in A- Fu offervato, che Agesilao nel suo congefel.p.598, tegno di vivere cogli altri cittadini fi diportò meglio verso i suoi nimici, che verso gli amici; perchè non sece mai a' suoi nimici la menoma ingiustizia, e violò benespesso la giustizia in favore de' suoi amici. Si sarebbe vergognato di non onorare, e ricompensare i suoi nimici. quand'avessero fatto bene, e non aveva tanta fortezza, onde riconvenire i suoi amici quando avessero commessi degli errori. Giugneva per fino a sostenerli, benchè avessero torto, e riguardava in tali occasioni il zelo per la giustizia, come un vano pretesto, col quale cuoprivasi il rifiuto di favorirli, E in questo proposito sta registrato un piccolo viglietto da lui scritto ad un Giudice in questi ter-mini, raccomandandogli un suo amico:

Ibid p.603. Se Nicia non è reo, sollevatelo dall' accusa a cagione della sua innocenza; se lo è, liberatelo a mia contemplazione; li-

beratelo in qualunque maniera.

Egli è un mal conoscere i diritti, e i

(a) Ού γάρ βασιλάς, έφασαν, αμμιν, άλλα βασιλείδια γεννάσει .

DE' PERSIANI. 193

privilegi dell'amicizia, qualora vogliasi MNEMOrenderla complice de' delitti, e protettrice NE. delle azioni ingiuste. La legge fondamentale dell'amicizia, dice Cicerone, si è il non chieder mai cosa alcuna a' suoi amici, e'l non accordargliene mai alcuna, che sia contraria alla giustizia, o al-l'onestà: Hac prima lex in amicitia san-n. 40. ciatur, ut neque rogemus res turpes, nec

faciamus rogati.

Agesilao non si mostrò sì dilicato su questo punto, almeno ne' principi, e non trascurava alcuna occasione di favorire i fuoi amici, e anche i nimici. Con queste ufiziose obbliganti maniere, sostenute però da un gran merito, (acquistò nella città un potere quasi assoluto, cosìcchè giunse fino a divenir sospetto alla patria. Gli Esori, per prevenirne le conseguenze, e per domare la sua ambizione, lo condannarono ad una pena, allegando per ogni ragione (a), che univa a se solo i cuori di tutti i cittadini, che appartenevano alla Repubblica, e che non dovevano essere posseduti se non in comune.

Quando fu dichiarato Re ando al posse io di tutte le sostanze di suo fratello Agide, delle quali Leotichide fu privato come bastardo. Ma veggendo, che i parenti di questo Principe dal canto di sua madre Lampito, tutta gente dabbene, erano poverissimi, divise con esso loro tutte le facoltà che aveva eredita-

Roll.Stor.Ant.Tom.IV. I (3) O'TI TES NOIVES MONITAS, idies MARTAL.

ARTA-to, e con tale generosità acquistò un serse gran nome, e guadagno la benevolenza di tutti in vece dell'invidia e dell'odio, che sarebbesi procacciato con questa successione. Ella è cosa bella, ma rara, il fare tal sorta di sagrifizi, e non se ne

conosce abbastanza il prezzo. Non vi fu in Isparta Re sì potente come Agesilao, il quale acquistò una sì grand' autorità, dice Senosonte, coll' ubbidire in tutto alla fua patria: il che pare una spezie di paradosso, di cui Plutarco dà la spiegazione. Il maggior potere era allora nelle mani degli Efori, e del Senato. Gli Efori stavano in carica un fol'anno, ed erano stati creati per moderare il potere troppo affoluto de' Re, e per servirvi di argine, come abbiamo altrove notato. Per tale ragione, sino da' primi tempi, i Re di Sparta ebbero sempre per essi un'odio come ereditario, e furono sempre loro contrarj. Agesilao prese una strada totalmente opposta. In luogo di far loro una guerra continua, e di contraddire in ogni occasione a' loro voleri, si studiò di conciliarselit, ebbe sempre per essi grande stima e considerazione non fece mai cosa alcuna senz' averla ad si comunicata, e quand'era da essi chiamato, abbandonava tutto, e portavasi con un' estrema prontezza al Senato. Ogni volta ch' era affiso sul trono per render giustizia, quando entravano gli Efori, mpn ommetteva mai di rizzarli a titolo di ono-

DE' PERSIANI. onore. Pareva che con tutte queste di- MNEMOstinzioni ingrandisse la dignità delle loro NE. cariche, ma in fatti aumentava, senza che alcuno se ne avvedesse, il suo proprio potere, e aggiugneva al principato una grandezza tanto più soda, e più serma, quant'era il frutto della benevolenza che gli si portava. I più grand' Imperatori Romani, come Augusto, Trajano, Marc' Antonio, erano persuasi, che quanto può fare un Principe per onorare e per ingrandire la dignità de' primi Magistrati, rileva tanto più il suo potere, e rassoda la sua autorità, che non dee, e non può essere fondata se non sulla giustizia.

Tal su Agesilao, di cui avremo molto che dire, e di cui per questa ragione, era cosa importante conoscere pre-

viamente il carattere.

# §. II.

Agesilao parte per l'Asia, Lisandro s'intrica con esso lui: egli ritorna a Sparta. Suoi ambiziosi disegni per cambiare la successione al trono.

Salito appena sul trono Agesilao, gli An del M. su riserito da gente che ritornava dall' 3608. sn. Asia, che 'l Re di Persia allestir saceva G. C. 356. Xenoph. in Fenizia una numerosa slotta, per ve-hist Grect. nire a levare agli Spartani l'imperio del 3. p. 495. mare. Le lettere di Conone sostenute 496. Id de dalle persuasioni di Farnabazo, che amen-612.

ARTA-due rappresentato avevano ad Artaserse la SERSE potenza di Sparta, come formidabile, satPlus. in A ta avevano una sorte impressione nell'agesti p. 598 nimo di questo Principe. Dopo quel tempo ei pensò seriamente ad umiliare questa siera Repubblica, proccurando d' in-

sta fiera Repubblica, proccurando d' innalzare la sua rivale, e di stabilire con questo mezzo fra esse l'antico equilibrio, che solo sar poteva la sua sicurezza, tenendoli occupati l'uno contra l'altro, e impedendo che unissero contra di lui le loro sorze.

Lisandro, che bramava di essere mandato in Asia per ristabilire nel comando delle piazze i fuoi dipendenti, e i suoi amici, che Sparta rimossi aveva, stimolò efficacemente Agesilao ad imprendere questa guerra, e a prevenire il Re barbaro, andando ad attaccarlo assai lontano dalla Grecia, prima che avesse compiuti i suoi preparativi. Avendogli la Repubblica fatta questa proposizione, ei non potè sottrarvisi, e imprese la spe-dizione contra Artaserse, con patto che gli fossero destinati trenta Capi Spartani per assisterlo, e per comporre il suo Configlio, due mila novelli cittadini de' più fcelti, tratti dagl' Iloti, cui davasi il diritto della cittadinanza, e sei mila nomini di truppe degli alleati, il che gli fu incontanente accordato. Lisandro fu eletto capo de' Trenta Spartani, non folamente a cagione del fuo gran credito, e della grand' autorità, ch'erasi acquistata, ma a cagione in oltre dell' affetDE' PERSIANI.

197 fetto particolare; che verso di lui nudri-MNEMOva Agesilao, ch' eragli debitore e del tro-NE. no, e' dell'onore conferitogli nel crearlo Generalissimo.

Il glorioso ritorno de' Greci affezionati a Ciro, a quali tutta la potenza Perfiana non aveva potuto impedire il ritornarsene alla lor patria, inspirata aveva alla Grecia una stupenda confidanza nelle sue forze, e un sommo disprezzo de' barbari. In tale disposizione di animi, gli Spartani credettero che sarebbe ad essi cosa vergognosa il non profittare d'una sì favorevole congiuntura, per liberare dalla servitù di questi barbari i Greci dell' Asia, e per dar fine agli oltraggi, e alle violenze dalle quali erano continuamente oppressi. Eglino lo avevano di già tentato col mezzo del loro Capitano Timbrone, e poi col mezzo di Dercillida. Essendo stati sin' allora inutili tutti i loro sforzi , depositarono finalmente la condotta diquesta guerra nelle mani di Agesilao. Egli promise loro, o di conchiudere una pace gloriosa co' Persiani . o di recar loro tanti disturbi, che non avrebbero nè tempo, nè voglia di portare le loro armi nella Grecia. Questo Re meditava alti disegni, e divisava di andar ad attaccare Artaserse fino in Persia.

Giunto ad Efeso, Tisaferne gli sece domandare qual fosse il motivo, che lo trasse in Asia, e chi gli fece prender l' armi. Egli rispose esservisi portato per

ARTA- soccorrere i Greci che vi abitavano, e SERSE per ristabilirli nell'antica lor libertà.

X:1026. p. Il Satrapo, che non era ancor pronto, 496.6 652. fostituì l'artifizio alla forza, e gli die parola, che 'l suo Sovrano lascerebbe le città Greche in libertà, purchè egli non-facesse alcun atto ostile sino al ritorno de' corr eri . Agesilao vi acconsentì, e fu giurata da una parte; e dall'altra la tregua. Tisaserne, che non saceva gran caso del giuramento, profittò di questa dilazione per adunar truppe da tutte le parti. Il Generale Spartano ne fu avvertito, ma non su men offervante della sua parola, persuaso, che negli affari di Stato, la mala fede non può avere che un successo corto, e passeggiero; laddove un concetto sodo d'una fedeltà inviolabile nel mantenere i suoi impegni, fenza che la perfidia stessa dell'altra parte contraente possa alterarlo, stabilisce una confidanza egualmente utile, e gloriosa. In fatti Senosonte osserva, che questa religiosa osservanza de' trattati gli acquistò la stima, e confidanza de' popoli, e che una condotta opposta screditò inte-

3609. In.G. C. 395.

Agesilao profittò di quest' intervallo, An del M. occupandosi in prendere un'esatta cognizione delle città, e in regolarne l' in-trinseco. Vi trovò tutto in disordine, non essendo il governo nè democratico, come fotto gli Ateniesi, ne aristocratico come fu stabilito da Lisandro. Gli uomini

ramente Tisaferne nella loro opinione.

DE PERSIANI: mini del paese non avevano con Agesilao MNEMO. alcun'accesso, nè lo avevano mai cono-NE. sciuto; perciò poco lo corteggiavano, pen-Piat.in'Afando che avesse per semplice formalità 3ºssi.p. 599. il titolo di Generale, e tenendo Lisandro In Lys. p. come quegli, in cui solo risiedesse tutto 446. 447. il potere. Siccome non vi fu giammai Governatore che abbia fatto tanto bene a' suoi amici, nè tanto male a' suoi nimici, così non è maraviglia, che fosse tanto amato dagli uni, e tanto temuto dagli altri. Tutti dunque si affrettavano di tributargli i loro omaggi, si trovavano ogni giorno in folla alla sua porta, gli sacevano un numeroso corteggio quand' usciva, mentre Agesilao restava quasi solo. Una tale condotta non poteva se non dispiacere ad un Generale, e ad un Re oltremodo sensibile, e delicato in ciò che fpettava alla sua autorità, benchè per altro non fosse geloso dell' altrui merito, anzi si compiacesse all' opposto di farlo, risaltare. Non dissimulo il suo dispiacere; più non badò alle raccomandazioni di Lisandro, e cessò d'impiegarlo. Lisandro s'avvide ben presto di un tale cambiamento; e tralasciò di adoperarsi presso, il Re per gli suoi amici, e pregolli che non venissero più a visitarlo, e che non si appigliassero a lui; ma che ricorressero a dirittura al Re, e ricercassero le grazie da coloro, che nel tempo presente

I 4

avevano il potere di favorire, e di vantaggiare i lor dipendenti. Lasciarono per

ART A-la maggior parte d'importuna rlo per gli ser se loro affari, ma non cessarono di corteggiarlo. Anzi sarono in ciò più assidui; lo accompagnavano in solla in tutti i passeggi, e assistevano regolarmente a tutti i suoi esercizi. Lisandro, naturalmente vano, e avvezzo da gran tempo a'risspetti, e agl'inchini, che accompagnano il potere assoluto, non si curò di allontanare da se la solla impaziente di quelli, che continuavano a più che mai corteggiarlo.

Questa ridicola affettazione di autorità, e di grandezza innaspriva vie più Agessilao, quasi che Lisandro avesse proccurato di bravarlo Egli sissegnò per modo, che avendo dati a semplici Usiziali comandi considerabili, e i migliori Governi, elesse Lisandro Commessario de viveri e distributore delle carni, e per insultar poscia gli Joni, e bestarsi de medesimi, disse che vadino ora a corteggia.

re il mio Micellajo:

Allora Lisandro credette dover venir a parlamento con lui. Fu corto e Laconico il loro intertenimento. Certamente, duse Lisandro, voi sapete abbassare, ben bene o Signore, i vostri amici. Sì, risposegli Agessao, quando vogliono alzarsi sopra di me: ma quando si studiano d'innalzare la mia grandezza, io so anche loro participarla. Ma sorse, Signore, replicò Lisandro, vi sono state date delle salse relazioni, imputandomi di ciò che non ho commesso. Io vi prego dunque, spezialmente a cagione de fore-

stieri, che tutti tengono gli occhi sopra di MNEMOvoi, a darmi nel vostro esercito un im- NE. piego, in cui credete che io possa men dispiacervi, e più utilmente servirvi.

Il frutto di questo intertenimento fu destinarlo Luogotenente dell' Ellesponto. In quelto impiego ei confermo il suo rifentimento contra Agesilao, senza però trascurar cosa; che cooperasse al benedegli affari. Poco tempo dopo ritornò a Sparta senz' alcun carattere di onore, nè di distinzione, oltremodo sdegnato contra di Agesilao, e promettendosi sarglie-

ne pagare il fio.

Bisogna confessare che la condotta di Lisandro, come su da noi esposta, mostra una vanità, e una debolezza di mente, affatto indegna del suo concetto. Forse Agesilao su troppo stabile, e dilicato sul punto di onore, e maltratto un benefattore, e un amico, che col mezzo di avvertimenti segreti accompagnati dalla schiettezza, e da' contrassegni di bontà, avrebbe riconosciuto il proprio dovere. Ma per quanto fosse chiaro il merito di Lisandro, per quanto fossero con-siderabili i servigi da lui prestati ad Agesilao, non gli davano perciò diritto di uguagliarsi al suo Generale, e al suo Re, e molto meno d'innalzarsi sopra di lui. Egli doveva rammentarsi non essere giammai permesso ad un inferiore l'uscire da' confini d'una giusta subordina-

Giun-

ARTA- Giunto a Sparta pensò realmente ad SERSE eseguire un progetto, che da molti anni Plut. in andava fra se meditando. Non v'erano Lys. p.447 in Isparta se non due famiglie, o piut-

Diod. 116 tosto due rami della posterità di Ercole, 14. p. 244 che avessero il diritto di regnare. Quan-

do Lisandro su giunto a quell'alto grado di potenza, che gli fu procacciato dalle sue grand' azioni, cominciò a vedere con pena, che una città, cui egli restituito aveva il primo splendore colle sue grand' imprese, fosse soggetta a' Principi, a'quali ei non cedeva nè pel coraggio, nè per la nascita, perchè discendeva, com'eglino da Ercole. Egli cercò dunque i mez-2i di levare a queste due Famiglie il diritto di succeder sole al Principato, per istenderlo a tutti gli altri rami degli Eraclidi; secondo alcuni, a tutti i naturali di Sparta, lufingandosi che alcuno Spartano, s'egli veniva a capo del suo disegno, non potrebbe contendergli quest'onore, e ch'egli avrebbe la preferenza fopra tutti gli altri.

Questo ambizioso progetto di Lisandro sa vedere, che i più gran Capitani sono benespesso quelli, de' quali v' ha più da temersi in uno Stato di Repubblica. Questi coraggi sì sieri avvezzi negli eserciti ad un potere assoluto, riportano colla vittoria uno spirito di alterigia da temersi in uno Stato libero. Sparta, dando un potere illimitato a Lisandro, e lasciandoglielo per molti anni.

non

DE' PERSIANI. 203
non fece riflesso, non esservi cosa più MNEMOpericolosa, quanto l'affidare impieghi ad NE.
uomini di un merito superiore, la di cui
suprema autorità gli espone alla tentazio-

ne di farsi padroni. Lisandro vi cadde, e studiò di aprirsi una strada al trono.

L'impresa era ardita, ed esigeva lunghi preparativi. Ei non credette potervi riuscire, se prima col timore della divinità, e cogli spaventi della superstizione non forprendeva, e non foggiogava i fuoi cittadini per indurli più agevolmente a ciò, che voleva far loro intendere: perchè sapeva che a Sparta, come in tutta la Grecia, non facevasi cosa di qualche importanza senza consultare gli oracoli. Tentò a forza di doni, ma per allora inutilmente, la fedeltà de Sacerdoti, o Sacerdotesse di Delfo, di Dodone, e di Ammone : anzi questi ultimi mandarono Ambasciadori a Sparta per accusarlo di empietà, e di facrilegio, ma egli si liberò da un sì pericoloso impaccio colla sua scaltrezza, e col suo credito.

Convenne far ricorso ad altre macchine. Una donna, nel regno di Ponto, dicendosi renduta incinta da Apollo, aveva dato alla luce da qualche anno un fanciullo, a cui su posto il nome di Silene, e i più potenti del regno dimandarono con somma premura l'onore di farlo nudrire, e di educarlo. Lisandro prendendo questa nascita per farne il principio, e come l'orditura del suo medita-

ARTA-to difegno, suppli egli al rimanente col-SERSE suo ingegno, impiegando buon numero di persone, e di persone anche considerabili, le quali spacciassero per miracolosa la nascita del fanciullo; e disponessero, senza che vi apparisse alcuna affettazione, gli animi a crederla tale. Ciò fatto portarono da Delfo a Sparta certi discorsi, ch'eglino seminavano, e spargevano dappertutto: cioè, che i Sacerdoti del tempio cultodivano, alcuni libri tenuti affai segreti di oracoli antichissimi, de' quali ne ad essi, ne a verun altro era permesso prendere la cognizione, ma solamente ad un figlio di Apollo, che verrebbe colla serie de'tempi e che dopo aver date prove certe del suo nascimento a quelli che serbavano i libri, ne'quali contenevanti questi oracoli, li prenderebbe, e li trasporterebbe.

Dopo tutte queste disposizioni, Silene doveva venire a presentarsi a' Sacerdoti, e chiedere questi oracoli in qualità di figliuolo di Apollo, e i Sacerdoti ch'erano d' accordo, come attori ben destri, e bene istruiti, dovevano dal canto loro esaminare a fondo, e con somma esattezza ogni cosa, e fare in apparenza molte dissicoltà, e molte questioni intorno a questa nascita, per venirne in chiaro. Finalmente come persuasi e convinti, che Silene sosse il vero figliuolo di Apollo, dovevano mostrargli e consegnargli i Libri; e allora questo figliuolo di quel

DE' PERSIANI. 205

quel Dio leggerebbe alla presenza di MNEMO ognuno tutte quelle prosezie, e parti-NE. colarmente quella, per la quale sola era ordita tutta questa trama. Essa diceva, Ch' era più spediente, e più utile agli Spartani eleggere quinci innanzi per loro Re i più virtuosi fra i loro cittadini. Quindi Lisandro salir doveva la tribuna per parlare al popolo, e persuaderlo a questa mutazione. Cleone d'Alicarnasso, celebre Oratore avevagli composto in tale proposito un ragionamento assa eloquente, che imparato aveva a memogia.

Silene divenuto grande portossi in Grecia per rappresentar la sua parte, ma Lisandro ebbe il dispiacere di veder perire la sua macchina a cagione della timidezza, e dell' abbandonamento d' uno de' suoi principali attori, il quale nel momento preciso dell'esecuzione, mancò di parola, e sparì. Quantunque questo affare fosse stato maneggiato da lungo. tempo, fu condotto con tanta segretezza fino al tempo medesimo, in cui doveva compiersi, che durante la vita di Lisandro su sempre stato occulto; e su scoperto dopo la sua morte, come ben ben presto vedremo. Ma bisogna ritornare a Tisaferne.

ARTA-

§. III.

Spedizioni di Agesilao nell' Asia. Disgrazia, e morte di Tisaferne. Sparta conferisce ad Agesilao il comando delle truppe da terra, e da mare. Egli sostituisce in sua vece Lisandro nella flotta. Conferenza di Agesilao, e di Farnabazo.

Xenoph. Tisaserne, ricevute le truppe spedite-Hist. Gree gli dal Re, e raccolte tutte le sue forlib. 3. p. ze, fece intendere ad Agesilao, che si 497. 502. 497. 502. 11. de A ritirasse dall'Asia, e in caso che ricu-gest. p. sasse, gli dichiaro la guerra. Tutti i suoi Ufiziali restarono sorpresi, non credendo 652. 656. Plut in A- di effere in istato di resistere alla gran ge ?1.p.600. forza del Re di Persia. Egli ascoltò nondimeno gli araldi di Tisaferne con volto allegro e tranquillo, e ordino loro che dicessero al Re, ch'egli aveva seco lui una somma obbligazione, di aver col suo spergiuro renduti gli Dei nimici de' Per-siani, e savorevoli a' Greci. Egli promettevasi gran cose in questa spedizione, e avrebbe considerato come suo grand' affronto, che dieci mila Greci, sotto la condotta di Senosonte, sossero venuti dal fondo dell' Asia sino al mare della Grecia, che avessero abbattuto il Re Persiano quante volte erasi presentato; e ch'egli, il quale comandava gli Spartani, il di cui imperio stendevasi sulla terra e sul mare, non potesse sar vedere a'

Gre-

207

Greci qualche illustre, e memorabile MNEMOimpresa. NE.

Per vendicarsi dunque della persidia di Tisaferne con un giusto, e permesso in-ganno sece vista di condurre il suo esercito verso la Caria, luogo di residenza del Satrapo; e quando il barbaro ebbe fatto marciare tutte le sue truppe a quella volta, ei piegò presto presto, e si getto nella Frigia, dove prese molte città, e ammassò immense ricchezze, che distribuì agli ufiziali, e a' soldati: facendo vedere a' suoi amici, dice Plutarco, che il mancare ad un trattato, e violare un giuramento, è lo stesso che disprezzare gli Dei medesimi; e che per l'opposto, nell' ingannare i suoi nimici con militari astuzie, v'è una spezie di giustizia, e di gloria, e un piacere sensibile accompagnato da un fommo vantaggio.

Venuta la primavera, raduno tutte le sue sorze ad Eseso; e per esercitare i soldati, propose vari premi tanto alla cavalleria, quanto all' Infanteria. Questa leggiera lusinga pose tutto in moto. Il luogo degli esercizi era sempre pieno di truppe d'ogni sorta, e la città di Eseso pareva una piazza d'armi, e una scuola da guerra. Tutto il mercato era pieno d'armi, e di cavalli, e le botteghe di varie sorte di sorniture. Vedevasi ritornare Agessao dagli esercizi, seguito da una solla di Ufiziali e di soldati, avendo tutti il capo adorno di ghirlande, che

ARTA-che andavano a deporre nel tempio di Dia-SERSE na, del che ognuno concepiva ammirazione e allegrezza. Imperciocchè, dice Senofonte, dove vedefi fiorire la pietà, o la disciplina, si deono concepire belle speranze.

Per raddoppiare il valore de' soldati col disprezzo de'nimici, ecco ciò che immaginossi. Un giorno comandò a' Commessari, da lui deputati alla custodia del bottino, di spogliare i prigioni, e venderli. Molti presentavansi per comperare le lor vestimenta; Ma quanto a' corpi, erano talmente dilicati, teneri, e bianchi, perchè sempre nudriti, e allevati all'ombra, che ognuno ne sacca besse, considerandoli di niun servizio, e di niun valore. Allora Agessiao, accostandosi, disse a' soldati, mostrando loro gli schiavi, Ecco contra chi voi combattete; e additando le ricche spoglie, ed ecco perchè combattete.

Giunto il tempo di restituirsi in campagna, Agesilao disse ad alta voce che marcerebbe in Lidia. Tisaseme, che non erasi dimenticato del primo stratagemenia, e che non voleva essere ingannato la seconda volta sece prestamente marciare le sue truppe verso la Caria, non dubitando che per questa volta Agesilao non rivolgesse le sue sorze da quella parte, tanto più ch'era cosa naturale, ch'essendo scarso di cavalleria si stabilisse in un paese ineguale e difficile, che renderebbe inutile quella del nimico. Egli s'in-

DE' PERSIANI. s' ingannò da se stesso. Agesilao entrò MNEMOnella Lidia, e avvicinossi a Sardi. Tisa-NE. ferne accorfe colla cavalleria, e affrettò il cammino per venire in soccorso di quella piazza. Agesilao, sapendo che la sua fan teria non poteva esser peranche giun-ta, credette dover servirsi di questa occasione savorevole per dargli la battaglia; prima che raccolte avesse tutte le sue truppe. Schierò il suo esercito in due linee, e formò la prima di sei squadroni, riempiendone gl'intervalli di fanti leggiermente armati; e ordinò loro di cominciare la carica, mentre egli li seguiterebbe colla seconda linea, composta dell'infanteria gravemente armata. I Barbari non sostennero il primo urto, e presero da principio la fuga . I Greci gl'inseguirono, s'impadronirono del loro campo, e vi fecero una grande strage, e un maggior bottino.

Dopo questa battaglia le truppe di Xenoph. p. Agesilao ebbero una intera libertà di 501 66 657. depredare, e saccheggiare tutto il paese Arian page del Re, e nel tempo stesso la soddissa 1012 6 in zione di vedere il gastigo esemplare, che Agesil page questo Principe sece di Tisaserne, uo Died 1.14. mo scelleratissimo, e l'più sormidabile p. 299. nimico de Greci. Il Re aveva di già ri-Polgen. cevute molte querele della sua condotta. Quì su accusato di tradimento, per raver mancato al suo debito nella battaglia da noi or raccontata. La Reina Parisatide, sempre animata dall'odio, e dalla vendetta contro tutti coloro, che

ARTA avevano in qualche parte contribuito alserse la morte di Ciro suo figliuolo, cooperò non poco alla morte di Tisaserne, aggravando col suo credito le accuse date contra di lui: perchè era affatto rientrata nella grazia del Re suo figliuolo.

> Avendo Tisaferne una grand'autorità nell'Asia, il Re non ardì di attaccarlo apertamente, ma stimò bene dover usare ogni cautela per assicurarsi d'un ministro sì potente, e che divenir poteva un nimico formidabile. Incaricò Titrausto di questa importante commessione, e gli consegnò due lettere; la prima per Tisaserne, nella quale il Re davagli i suoi ordini intorno alla guerra contra i Greci, e lasciavagli un pieno potere; la seconda era indirizzata ad Arieo Governatore di Lurissa, colla quale ordinavagli di ajutare col confi, lio. e con tutte le sue forze Titrausto per arrestar Tisaferne. Egli non perdette tempo, e prego Tisaserne che venisse a ritrovarlo. per conferire insieme intorno alle spedizioni della prossima campagna. Tisaferne, che non aveva alcun sospetto, portossi da lui scortato solamente da trecento uomini. Mentr'era nel bagno senza spada, e senz'armi su arrestato, e confegnato nelle mani di Titrausto, che fecegli troncare il capo, che spedì tosto in Persia. Il Re lo consegnò a Parisatide, spettacolo gradevole ad una Principessa sdegnata, e vendicativa. Benchè la condotta di Artaserse paresse in tale in

DE' PERSIANI.

contro poco degna d'un Re, niuno pian-MNEMOse la sorte di questo Satrapo, che non NE... alcun riguardo verso gli uomini, che riputava per nulla la probità, e l'onore; presso il quale i giuramenti più sacri erano un giuoco; e che faceva consistere tutta l'abilità, e tutta la politica d' un uomo di Stato in saper ingannare gli altri coll'ipocrisia, colla menzogna, col-

la perfidia, e collo spergiuro.

Titrausto teneva presso di se una terza Xenoph. lettera del Re, che davagli il comando Hist. Gr. lib. degli eserciti in luogo di Tisaferne. Do-3 Plus. in po aver eseguita la commissione, mando Agesis. gran regali ad Agesilao, per sarlo più age-601. volmente entrare ne' suoi disegni, e ne' suoi interessi, e gli sece dire, che tolta la cagione della guerra, e messo a morte l'autore di tutte queste turbolenze, non v'era più cosa che impediva l'accomodamento: che'l Re di Persia acconsentiva, che le città dell'Asia godessero della lor libertà, pagandogli il tributo ordinario; purchè ritirasse le truppe, e ritornasse nella Grecia. Agesilao rispose, ch' egli non poteva conchiudere cosa alcuna senz' ordine di Sparta, dalla qual sola dipendeva la pace: che quanto a lui, gli era più facile arricchire i suoi soldati, che arricchir se medesimo: che per altro i Greci trovavano essere cosa decorosa, e onorevole, non il ricevere regali, ma il prendere le spoglie de' loro nimici. Nondimeno, volendo

ARTA-in qualche maniera compiacere Titran-SERSE sto, scaricando la sua provincia, e dargli un contrassegno della sua riconoscenza, per aver egli punito il comune nimico de' Greci, condusse il suo esercito in Frigia, ch' era il governo di Farna-

Trenta mi proposto, e gli conto trenta talenti per la scudi. le spese del suo viaggio.

Nel cammino ricevette una lettera de' Magistrati di Sparta, che gli ordinavano il prendere il comando dell'armata navale, coll'autorità di mettere in suo luogo chi gli piacerebbe. Con questo nuovo potere si vide assoluto padrone di tutte le truppe da terra, e da mare, ch' erano nell' Afia. Fu preso questo partito, perchè essendo tutte le operazioni dirette da un solo capo, e passando le due 'armate di concerto, si eseguisse il disegno. che fosse formato, con più uniformità, e tutto cospirasse al medesimo fine. Sparta non aveva sin' allora giammai fatto ad alcuno de' suoi Generali l'onore di dargli nel tempo stesso il comando delle truppe da terra, e da mare. Ognuno diceva, che questi era il più gran personaggio del suo tempo, e che fosteneva meglio l'alta riputazione che godeva. Ma egli era uomo. e aveva le sue debolezze.

La prima cosa ch'egli sece, su stabilire sulla stotta Pisandro per suo Luogotenente; nel che parve aver satto un' errore considerabile, perchè avendo seco molmolti altri Capitani più attempati, e di MNEMOmaggiore sperienza, nondimeno senza ri-NE. guardo alcuno all' utile del suo paese, e per onorare un parente, e compiacere sua moglie, ch'era sorella di questo Pisandro, avevagli dato il comando della flotta, impiego assai superiore alle sue forze, benchè non sosse senza merito.

Questa è la solita tentazione di quelli che sono in dignità, ma che credono non esservi che per essi, e per la loro famiglia: come se il vantaggio di esser loro attinenti sosse un titolo per occupar degnamente posti, ch'esigono gran talenti. Non considerano, che non solamente si espongono a rovinare gli assari d'uno Stato con mire particolari, ma che sagrificano ancora gl'interessi della lor propria gloria, che non può sosse sono de strumenti, se non con successi, che attender non debbono da strumenti, da loro scelti sì malamente.

Agesilao stabilì il suo esercito in Frigia An. del M. nelle terre del Governo di Farnabazo, 3610. In. dove su nell' abbondanza di tutte le cose, Xenoph. e ammasò grosse somme d'oro. Di là a. Hist. Gr. 1. vanzandosi sino alla Paslagonia, sece al-4. P. 507. leanza col Re Coti, che desiderò ardentemente la sua amicizia, a cagione della sua probità, e della sua virtù. Gli stessi motivi avevano di già obbligato, qualche tempo prima Spitridate, uno de' primi ministri del Re, ad abbandonare il servizio di Farnabazo, e a portarsi presso Agesilao;

e do-

ARTA-e dopo quel tempo avevagli prestati gran SERSE servigi, perchè aveva molte truppe, ed era assai valoroso. Quest' Ufiziale essendo entrato nella Frigia, aveva fatto il guasto in tutto il paese di Farnabazo, che non ardi mai di attenderlo, e nè pure di confidarli nelle sue fortezze: ma trasportando ciò che aveva di più prezioso, e di più caro, gli fuggiva sempre dinanzi, e ritiravasi da un luogo all'altro, cambiando ogni giorno campo. Finalmente Spitridate prendendo con lui lo Spartano Erippida con alcune truppe, ( era questi il Capo del nuovo Consiglio de Trenta, che gli Spartani mandato avevano il secondo anno ad Agesilao ) osservollo un giorno sì vicino, e attaccollo sì oppor-tunamente, che s' impadronì del fuo campo, e di tutte le ricchezze, di cui era pieno: Ma Erippida facendosi suor di proposito computissa inesorabile di quanto era stato sottratto del bottino, ssorzò i foldati medesimi di Spittidate a restituire ciò che avevano preso: e visitandoli, e facendo le sue ricerche con una esattezza, e con una severità importuna, irritò Spitridate a segno, che ritirossi sul fatto a Sardi co' suoi Pastagoni.

Dicesi che in tutta questa spedizione non avvenne ad Agesilao cosa, che gli sosse si sensibile quanto questa ritirata di Spitridate. Imperciocche oltre di essere addolorato per la perdita d' un si valoroso Usiziale, e di si buone trup-

pe,

DE' PERSIANI. . 215

pe, vergognavasi del rimprovero, che MNEMOgli poteva esser fatto d'una bassa, e sorne.
dida avarizia, disetto che disonorava e
lui, e la sua patria, e di cui erasi studiato in tutta la sua vita, di allontanare da se per sino il menomo sospetto
Non credeva che il dovere del suo postogli permettesse chiudere gli occhi, con
una molle, e cieca indulgenza sopra tutte le cattive procedure, che commettevansi sotto di lui: ma sapeva in oltre
esservi una esattezza, e una severità,
che quando sia eccedente degenera in debolezza, e che col troppo assettar virtù,
diventa un vizio reale, e pericoloso.

Qualche tempo dopo Farnabazo, che Xenoph. vedeva depredato tutto il suo paese; die 4 p. 510. mandò di venir in conserenza con Agesi-512. lao. Un'amico comune maneggiò questo Piur. in abboccamento. Agesilao arrivò il primo dessilapase co's suoi amici al luogo dessinato.

abboccamento. Agesilao arrivò il primo de co' suoi amici al luogo destinato, e aspettando Farnabazo si assise all' ombra d'un albero, sopra d'una zolla di terra. Dacchè su arrivato Farnabazo, la sua gente distese per terra molte morbide pelli di lungo pelo, de'ricchi tappeti di vario colore, e de' superbi origlieri. Ma veggendo Agesilao assiso alla semplice per terra senz'apparato, si vergognò della sua morbidezza, e si assise com'egli sulla nuda erba. Perlochè si vide in tale occasione tutto il fasto Persiano rendere omaggio alla semplicità, e alla modestia Spartana.

Scambievolmente salutatisi, Farnabazo

ARTA-fu il primo a parlare, e disse: Ch'egli SERSE aveva fedelmente servito gli Spartani nella guerra del Poloponneso, combattuto più volte per ess, e mantenuta la loro armata navale, senza che se gli potesse rinfacciare nè tradimento, nè superchieria come a Tisaserne. Che stupivasi ch' eglino venuti fossero ad attaccarlo nel suo Governo, a bruciar le sue case, a tagliare i suoi alberi, a depredar senza riguardo le sue terre: Che se tal era il costume de'Greci, che facevano prosessione di onore, e di virtù, di trattare in tal guisa i loro amici, e benefattori, egli non sapeva poi ciò che si dovesse chiamar giusto, e conveniente. Tali doglianze non erano senza fondamento; ed egli facevale in un'aria, e in un tuono modesto, ma penetrante. Gli Spartani che accompagnavano Agesilao, non veggendo cosa si potesse rispondere, tenevano gli occhi bassi, e osservavano un profondo silenzio. Agesilao, che se ne avvide, rispose presso poco in questi termini: ", Signor Farnabazo, voi non a ignorate che la guerra arma talvolta più stretti amici gli uni contra gli " altri, per la disesa della loro patria. " Finche noi siamo stati amici del Re ,, vostro Sovrano lo abbiamo trattato da " amico: ora che siamo divenuti suoi nimici, gli facciamo una guerra aper-,, ta, il che è giusto, e cerchiamo di nuocergli, facendovi del male. Ma " dal

DE' PERSIANI. 217

" dal giorno medesimo, in cui, scuo-MNEMO»

" tendo il giogo vergognoso della ser- NE.

" vitù, vi giudicherete degno di essere " chiamato piuttosto l'amico, e 'l confederato de' Greci, che lo schiavo del

Re Persiano fare conto che tutte

" Re Persiano, fate conto che tutte " queste truppe, che vedete co vostri

" occhi, che tutte queste armate, tutte " queste navi, e tutti noi stessi, non

,, per altro qui siamo che per guardare ,, i vostri beni, e per assicurare la vostra

" libertà, cosa la più preziosa, e la più

" desiderabile " .

Farnabazo ripigliò, che se'l Re mandasse un'altro Generale in suo luogo, e lo sottomettesse ad un nuovo Capitano, egli accetterebbe di buona voglia il partito offertogli; che altrimenti non si partirebbe dalla sedeltà giuratagli, e non abbandonerebbe il suo servizio. Allora Agesilao, prendendolo per la mano, e levandosi con lui: , Piaccia agli Dei, , Farnabazo, gli disse, che con sì no, bili sentimenti siate piuttosto nostro, amico, che nimico, . Egli promise di uscire dal suo Governo, e di non rientrarvi sinchè potesse sussissi suo luoge la suo si no trarvi sinchè potesse sussissi suo luoge da suo si no trarvi sinchè potesse sussissi suo luoge da suo si no trarvi sinchè potesse sussissi suo luoge da suo si no rientrarvi sinchè potesse sussi suo luoge da suo si no rientrarvi sinchè potesse sussi suo luoge del suo si no rientrarvi sinchè potesse sussi suo luoge da suo si no rientrarvi sinchè potesse su suo suo si no rientrarvi sinche potesse suo si no rientrarvi sinche potesse su suo si no rientrarvi sinche suo si no rientrarvi sinche potesse suo si no rientrarvi sinche suo si no rientrarvi sinche potesse suo si no rientrarvi si no si no rientrarvi si no si no rientrarvi si no si no rientra si no si

ARTA-

§. IV.

Lega contra gli Spartani. Agesilao, richiamato dagli Esori in soccorso della patria, prontamente ubbidisce. Morte di Lisandro. Vittoria degli Spartani presso Nimea. La loro slotta è battuta da Conone vicino a Cnido. Vittoria ottenuta dagli Spartani a Coronea.

An del M. Correva il secondo anno che Agesilao
3610. In era alla testa dell'armata, e'l suo nome
G. C. 394 saceva di già tremare le provincie dell'
Plut.in A Asia Maggiore: dappertutto v'era sparso
gesil. p.
603. 604 il grido della sua gran saviezza, del suo
Xenoph. indisinteresse, della sua moderazione, del
Agesil. p. suo intrepido coraggio ne' maggiori pericoli, e della sua invincibile pazienza,
per sopportare le più aspre satiche. Di
tanti migliaja di soldati, cui egli comandava, non v'era pur uno che avesse un
pagliericcio più malconcio, e più duro
di quello, sul quale egli dormiva. Era
sì indisserente pel freddo, e pel caldo, (a)
che pareva sol satto a sopportare le stagioni più rigorose, e quali piaceva a
Dio darle: sono i termini stessi di Plu-

Il più gradevole fra tutti gli spettacoli per gli Greci stabiliti in Asia, era il vedere i Luogotenenti del gran Monar-

ca,

(a) Ω στερ μόνος αξί χρηται ταις υπό θεῦ κερομέναις ώραις πεφυκώς:

DE' PERSIANI. ca, i suoi Satrapi, e altri gran Signori, MNEMOch'erano una volta sì fieri, e sì intrat-NE, tabili, raddolcire il loro-tratto alla presenza d'un uomo coperto d'una misera cappa, e ad un solo de suoi detti assai brevi, e Laconici, cambiar linguaggio, e condotta, e trasformarsi, per così dire, in altri uomini. Giugnevano da ogni parte Deputati, che gli mandavano i popoli per far amicizia con lui, e'l suo esercito ingrossavasi ogni giorno colle truppe de' barbari, che venivano ad unirvisi.

Tutta l'Asia era in moto, e la maggior parte delle provincie era disposta alla ribellione. Agesilao aveva restituito l' ordine, e la calma in tutte le città i, avevale rimesse nella loro franchigia, e nella lor libertà con ragionevoli modificazioni, non solamente senza sparger sangue, ma senza bandire neppure un'uomo. Non contento di tali progressi, divisava di andarsene ad assalire il Re Persiano nel cuore de' suoi Stati, e di mettere in timore la sua propria persona, e turbargli quella tranquillità, che godeva nelle sue città di Ectbatana, e di Susa, e d' imbarazzarlo in tanti affari, sicché non potesse più dal suo gabinetto turbare tutta la Grecia, corrompendo co'suoi doni gli Oratori, e quelli che avevano più autorità nel governo.

Titrausto, che a nome del Recoman- Xeno ph. dava nell'Asia, veggendo dove andavano Hist. Gr...ib.

a finire i disegni di Agesilao, e volendo 30 p. 502.

Talification di Agesilao, e volendo 307 In Lys.

Pre- p 449. 451.

ARTA-prevenirne l'effetto, mandato aveva in SERSE Grecia con grosse somme Timocrate di Rodi, per corrompere i principali delle Città, ed eccitarvi col loro mezzo de' follevamenti contro Sparta. Sapeva che la fierezza degli Spartani (perché tutti i Comandanti non rassomigliavano ad Agesilao) e le maniere imperiose, che usavano verso i loro Alleati, e i loro vicini, principalmente dacchè si tenevano come padroni della Grecia, avevano generalmente mal disposti gli animi, ed eccitata contra di. essi una gelosia, che aspettava sol tanto un' opportuna occasione per farsi palese. Tal durezza di governo aveva una causa naturale nella loro educazione. Avvezzi sin dalla fanciullezza ad ubbidire senza dilazione, e senza replica, primieramente a' maestri, poscia a'magistrati, esigevano un' eguale ubbidienza dalle città; che dipendevano da elsi, irritavansi di leggieri alle menome resistenze, e a cagione di questa esattezza, e di questa severità offesa, rendevansi insopportabili.

Titrausto non durò dunque gran satica a staccare gli Alleati dal loro partito. Tebe, Argo, Corinto entrarono ne' suoi disegni: il Deputato non si presentò neppure in Atene. Queste tre città, animate da quelli che le governavano, sanno lega contra Sparta, che dal suo canto si prepara sortemente alla guerra. Que' di Tebe mandano nel tempo stesso deputati agli Ateniesi per implorare il loro soccorso, e farli en-

trare

trare nella lega. I Deputati dopo aver MNEMOleggiermente toccati alcuni punti intorno NE. alle antiche lor divisioni , gagliardamente insistono su i servigi considerabili da loro prestati ad Atene, ricusando di unirsi a' suoi nimici, in tempo che volevano rovinarla da capo a fondo. Rappresentano l'occasione favorevole, che hanno di ristabilissi nell'antico loro potere, e di levare agli Spartani l'imperio della Grecia: che tutti gli Alleati di Sparta, nella -Grecia, e fuor della Grecia, stanchi del lor duro e ingiusto dominio, altro non aspettavano che un segno per ribellarsi: che in quel momento in cui gli Ateniesi si fossero dichiarati, tutte le città si rifveglierebbero allo strepito delle loro armi: e che'l Re di Persia, che giurata aveva la rovina di Sparta, gli ajuterebbe con tutte le sue forze e per terra, e per mare.

Trasibulo, cui i Tebani somministrato avevano armi, e soldo, allora quando intraprese di ristabilire la libertà ad Atene, avvaloro fortemente la loro dimanda, e di comun parere fu accordato il soccorso. Gli Spartani si posero senza perder tempo in campagna, ed entrarono nella Focide. Lisandro scrisse a Pausania, che comandava una delle armate. avvisandolo che si portasse il giorno seguente di buon mattino fotto Aliarta, che voleva assediare, e ch' egli vi si troverebbe allo spuntar del giorno. La lettera fu intercetta, e Lisandro avendolo

K lungo

ARTA-lungo tempo aspettato, su costretto a dar SERSE la battaglia, e vi resto ucciso. Pausania intese questa funesta novella in istrada; e continuò il suo cammino verso Aliarta. Essendosi consultato se si dovesse venire ad una nuova battaglia, non credette cosa prudente il cimentarla, e contentossi di fare una tregua per levare i corpi di quelli, ch'erano restati mel campo. Al suo ritorno a Sparta su citato per render conto della sua condotta : e avendo ricufato di comparire, fu condannato a morte. Ma egli si sottrasse dal supplizio colla fuga, e ritirossi a Tegea, dove passò il rimanente de' suoi giorni sotto la protezione di Minerva, di cui erasi fatto supplichevole; e vi morì di malattia.

La povertà di Lisandro conosciutasi dopo la sua morte sece grand'onore alla sua memoria, quando si vide che di tanto oro, e di tanto argento, ch'era passato per le sue mani, di un potere si grande, che aveva avuto, di tante città che gli erano state soggette, e che lo avevano corteggiato, in una parola, di quella spezie di Principato, e di Sovranità, che aveva sempre esercitato, egli non se n'era punto servito per avanzare, e per arricchire la sua casa.

Alcuni giorni innanzi la sua morte, due de principali cittadini di Sparta avevano promesso di prendere in ispose due sue figliuole, ma quando seppero lo stato, in cui Lisandro aveva lasciati i suoi

affa-

DE PERSIANI. 223

affari, ricusarono di sposarle. La Repub-MNEMOblica non lasciò impunita una tale bas-NE. fezza d'animo, e tollerar non potè, che la povertà di Lisandro, ch'era la maggior prova della sua giustizia, e della sua virtù fosse considerata come un'ostacolo che impedir dovesse l'imparentarsi colla sua famiglia. Furono condannati ad una emenda, coperti di vergogna, ed esposti al disprezzo di tutte le persone dabbene. Imperocchè in Isparta v'erano alcune pene stabilite non solamente contra quelli che ricusavano di maritarsi, o che si maritavano troppo tardi, ma ancora contra quelli che mal maritavansi; ed erano in questo numero quelli principalmente, che in luogo di unirsi con samiglie virtuose, e del lor parentado, non cercavano se non le case de ricchi. Legge ammirabile che servirebbe a perpetuare nelle samiglie la probità, e l'onore, che ben presto viene ad essere alterato da un sangue impuro.

Bisogna consessare essere assai raro, e degno di somm' ammirazione, un generoso disinteresse in mezzo a quanto può irritare la cupidigia; ma esso era accompagnato in Lisandro da gran disetti, che ne oscuravano tutto lo splendore. Senza parlare dell' imprudenza ch' egli ebbe di sar entrare in Isparta l'oro, e l'argento, ch'egli stesso disprezzava, ma che rendè stimabile presso i suoi cittadini, il che cagiono la loro rovina; qual conto sar si può d'un uomo, per verità K 4 eccel-

ARTA-eccellente, proprio a maneggiare gli ani-SERSE mi, intendente degli affari, ed esperto nell'arte di governare, e nella politica, ma che conta per nulla la probità, e la giustizia; cui la menzogna e la perfidia sembrano mezzi legittimi per arrivare a' suoi fini; che non teme, per avanzare i suoi amici, e farsi de dipendenti, di conmettere le ingiustizie, e le violenze più detestabili; che finalmente non si vergogna di profanare quanto ha di più facro la religione, sino a corrompere i Sacerdoti, e a inventare oracoli per soddissare la solle ambizione, che aveva di uguagliarsi a'Re, e di salire sul trono?

Nel tempo stesso che Agissao prepa-Xenopb. ravasi per condurre-le sue truppe in Per-Hift. Gr. 166 4. p. sia, arriva lo Spartano Epicidida, e an-513. Id. in sia, arriva lo Sparta è minacciata d'una Agisti. pag. nunziagli che Sparta è minacciata d'una furiosa guerra, che gli Esori lo richia-657. Plut. in

Agefil. p. 603. 604.

mano, e gli ordinano di venire in soc-corso del suo paese. Agesilao non esitò un momento, e diede incontanente agli Efori questa risposta, conservataci da Plus. in Plutarco . Agesilao agli Esori , salute .

Apophseg. p. 211.

Noi abbiamo soggiogata una parte dell' Asia, messi in rotta i barbari, e satti nella Jonia gran preparativi di guerra. Ma giacche mi ordinate di vitornare ; io vengo dietro alla pistola che vi spedisco, e se mi sarà possibile la prevenirò. Ho ricevuto il comando non per me, ma per la mia città, e per gli Alleati. So che un Comandante non merita, e non porta ve-T43 DE' PERSIANI. 225
ramente questo nome, se non quando si MNEMO. lascia condurre dalle Leggi, e dagli Efo- NE. ri, e quando ubbidisce a' Magistrati.

Abbiamo fatta grandemente ammirare, e fatta valere la pronta ubbidienza di Agesilao, e non senza ragione. Annibale, già oppresso da sciagure, scacciato quasi da tutta l'Italia, provo molta pena in ubbidire a' suoi cittadini, che lo richiamavano per liberar Cartagine dalle disgrazie, di cui era minacciata. Quì un Re vincitore in atto di entrare nel paese nimico, e di andare ad assalire il Re de Persiani sopra il suo trono, quasi sicuro del selice successo delle sue armi, al primo ordine degli Efori, rinunzia a sì lusinghiere, e sì grandiose speranze. Egli sa ben vedere la verità di ciò che dicevasi, che in Isparta le leggi comandavano agli uomini, e non gli uomini alle leggi.

In partendo disse, che trenta mila Arcieri del Re lo scacciavano di Asia, indicando con queste parole una moneta di Persia, che aveva da una parte la figura di un Arciere, perchè erano state sparse nella Grecia trenta mila di queste monete, per corrompere gli Oratori, e quelli che avevano maggior potere nel-

le città.

Agesilao, lasciando l'Asia, dove su Histor. compianto, come il padre comune de Grac. lib.4.
popoli, vi stabilì Eusleno per suo Luogotenente; e gli diede quattro mila uo-

K 5

ARTA-mini per la difesa del paese. Parti seco serse lui Senosonte. Egli lasciò ad Eseso Xenoph. de presso Magabise, che aveva cura del temExpedis.
Cyr. lib. 5. portato aveva dalla sua spedizione in Persia con Ciro, perchè glielo custodisse come un deposito, e in caso di morte per consacrarlo a Diana.

Xenoph. p. 514. 517.

Intanto gli Spartani allestito avevano un esercito, e lo avevano messo sotto il comando di Aristodemo tutore del Re Agesipoli, ancora fanciullo. I loro nimici si adunarono per deliberare, come dovessero far la guerra. Timolao di Corinto disse, che gli Spartani rassomigliavano ad un fiume, che ingrossa a misu-ra, che allontanasi dalla sua sorgente, o ad uno sciame di Api che si possono agevolmente bruciare nel loro alveare, ma che si spargono assai di lontano nella loro uscita, e si rendono formidabili co' loro aculei. Egli era dunque di parere che si dovesse attaccarli presso Sparta, e fe fosse possibile, fino nella lor Capitale; il che su approvato, e stabilito. Ma gli Spartani non lasciarono ad essi il tempo. Si posero in campagna, e trovarono il nimico presso di Nemea, città assai vicina a Corinto. Là vennero adun'aspra battaglia, in cui gli Spartani ebbero il vantaggio, che fu considerabilissimo. Agesilao ricevuta questa novella ad Amfipoli, accorrendo in soccorso della fua patria, mandolla tosto alle città dell' Asia,

DE' PERSIANI. 22

Asia, per dar loro coraggio, e sar ad MNEMOesse sperare, che lo rivedrebbero ben pre- NE.

sto, se gli affari piegassero bene.

Saputosi a Sparta che Agesilao avvicinavasi, gli Spartani ch' erano restati nella Agesil pag.
città, volendogli sar onore a cagione della sua pronta ubbidienza a' lor ordini, secero pubblicare a suon di tromba, che tutti i giovani, che volessero andare in soccorso del loro Re, venissero ad arrolarsi. Non
ve ne su pur uno che non venisse a presentarsi con piacere, e dare il suo nome. Ma
gli Esori ne scelsero solamente cinquanta
de' più valorosi, e de' più robusti, che glieli
spedirono, e lo secero pregare, di portarsi
quanto più presto potesse nella Beozia,
ciò ch' egli eseguì senza dilazione.

In quel tempo medesimo le due slotte Xenoph.
nimiche incontraronsi presso Cnido città 4 p. 518.
di Caria. Quella degli Spartani era co-Diod. 1.75.
mandata da Pisandro cognato di Agesi-pag. 302.
lao, quella de' Persiani da Farnabazo, e sussima. 1.64.
Conone Ateniese. Quest' ultimo veggendo che i soccorsi del Re di Persia
venivano lentamente, e sacevano andare
a vuoto molte opportune occasioni, erasi
risoluto di andare egli stesso alla Corte,
per sollecitare in persona l'assistenza del
Re. Non avendo egli voluto prostrarsi
dinanzi a lui, secondo il costume ordinario, non pote spiegarsi se non per
mezzo d'interpreti. Gli rappresentò con
una sorza, e con una vivezza, che di
rado perdonasi a quelli che parlano a'

A RTA-Principi, ch' era una cosa assai stupenda. SERSE e vergognosa, che i suoi Ministri lasciassero, contra la sua intenzione, mancare e perire i suoi affari con un indegno risparmio, che'l più opulento Re della terra la cedelle a' suoi nimici, con quel mezzo medesimo, con cui egli era loro infinitamente superiore, cioè colle ricchezze; e che lasciando di mandare a' suoi Generali il danaro necessario, facesse andar vuoti tutti i loro disegni. Questo linguaggio era libero, ma fensato, e sodo. Il Re ricevette con gradimento tali sentimenti, e e mostrà col suo esempio che benespesso potrebbesi dire la verità a' Principi con buon successo, se si avesse il coraggio. Conone ottenne quanto dimandò, e'l Re lo fece Ammiraglio della sua slotta.

Essa era composta di novanta, e più galere: quella de' nimici un poco inseriore di numero. Vennero amendue a vista una dell'altra presso Cnido, città marittima dell'Assa Minore. Conone, ch'era stato in certa maniera la cagione della presa di Atene, colla perdita del combattimento navale presso. Egopotamo, sece qui ssorzi straordinari, per riparare il suo male, e per cancellare con una strepitosa vittoria la vergogna del suo primo disetto. Egli (a) aveva questo

<sup>(</sup>a) Eo speciosius quod ne ipsorum quidem Atheniensium, sed alieni imperii viribus dimicet, pugnaturus periculo regis, victurus pramio patriæ. Justin.

# image

available

not

ARTA- cipio erano incontrastabilmente ricono-SERSE sciuti per padroni della Grecia, non decaddero dalla loro autorità, se non per l'abuso che ne secero. Gli Ateniesi succedettero alla loro potenza, e nel tempo stesso alla loro fierezza, e noi abbiamo veduto in qual abilfo di mali essa precipitolli. Sparta essendosi di nuovo rialzata colla rotta degli Ateniesi in Sicilia. e colla presa della loro città, pareva che profittar dovesse delle due passate sperienze, tanto della sua proprià, quanto di quella della sua rivale, ch' era ancor fresca; ma è cosa rara, che gli esempi, e i successi più strepitosi cambiar facciano condotta. Sparta divenne tanto fiera. e intrattabile quanto per lo passato: quindi provò di nuovo la medesima sorte. Per far che gli Ateniesi schivassero

questa sciagura, Isocrate richiamava alla loro memoria il passato, parlando ad essi in un tempo, in cui tutto riusciva loro in bene., Voi, disse loro, muni, ti d'una stotta numerosa, padroni assemble del mare, sostenuti da potenti, alleati sempre pronti a soccorrevi, credete di non avere di che temere, e di poter tranquillamente godere il frutto delle vostre vittorie. Ed io, permettetemi che vi parli con franchezza, e con verità, penso tutto all', opposto. Ciocche sorma il soggetto, del mio timore si è il vedere, che la decadenza delle più grandi Città ha sem-

DE PERSIANI. 231

" sempre cominciato nel tempo, in cui MNEMO» si credevano più potenti, e che questa NE. stessa lor sicurezza ha scavato il precipizio in cui fono cadute. E la ragione è assai chiara. La prosperità, e l'avversità non vanno mai sole; ma hanno " ciascheduna il loro corteggio, che produce effetti assai differenti. La prima è accompagnata dal fasto, dall'orgoglio, e dalla insolenza, che acciecano, e inspirano progetti temerari, e insensati; l'avversità per lo contrario ha per compagne la modestia, la diffidenza di se medesimi, la circonspezione, il di cuieffetto naturale si è il rendere gli uomini prudenti, e far che traggano vantaggio dalle lor proprie mancanze; cosicehè non si sa, quale di questi due stati debbasi desiderare ad una città: mentrequello ch' sembra inselice è un incamminamento quasi sicuro alla prosperità; e quello ch'è sì lusinghévole e sì ri-, splendente conduce per l'ordinario al-" le maggiori disgrazie " . La scossa ricevuta dagli Spartani nella giornata di Cnido ne fu una pruova fatale. Agesilao era in Beozia pronto a dar

Agesilao era in Beozia pronto a dar la battaglia, quando intese questa sunesta novella. Temendo che questa levasse il coraggio, e recasse spavento alle sue truppe, che preparavansi alla battaglia, sece correr voce nell'esercito, che gli Spartani avevano riportata sul mare una considerabile vittoria, ed egli stes-

ARTA-fo comparendo in pubblico coronato di SERSE fiori, fece un sagrifizio di rendimento di grazie per questa buona novella, e mandò agli Ufiziali porzioni del sagrifizio. I due eserciti presso poco eguali di forze, trovavansi a vista uno dell' altro nella pianura di Coronea, e si posero in battaglia. Agesilao diede agli Orcomeni l'

Plut.in A-ala sinistra; e prese per lui la diritta. Dalgist. p.605. l'altra parte i Tebani erano alla diritta, hist. Gr. p.e gli Argivi alla sinistra. Senosonte dice, 518. 526. che quella fu la più furiosa di tutte le batta-Agess! glie, che fossero state date al suo tempo; p.659. 660. e se gli dee dare credenza, perchè v'era

presente, e combatteva presso Agesilao,

col quale ritornato era dall'Asia.

La prima carica non fu molto ostinata, nè durò lungo tempo. I Tebani misero da principio in suga gli Orcomeni, e Agesilao rovesciò, e pose in rot-ta gli Argivi. Ma gli uni, e gli altri avendo saputo che la loro ala sinistra era maltrattata, e che fuggiva, piegarono incontanente, Agesilao per opporsi a' Tebani, e per rapir loro la vittoria; e i Tebani per seguire la loro ala sinistra ch'erasi ritirata verso Elicone. In quel momento Agesilao poteva riportare una vittoria sicura, se avesse voluto lasciar passare i Tebani, per caricarli poscia al-la coda, ma trasportato dall'ardore del suo coraggio, volle opporsi al loro passaggio, e attaccarli da fronte, per rovesciarli a viva forza; nel che dice Se-

#### DE' PERSIANI.

233 nofonte mostrò più valore che prudenza. MNEMO-

I Tebani, veggendo che Agesilao mar- NE. ciava contra di essi, riunirono in un'istante tutta la loro infanteria in un folo corpo, ne formarono un battaglione quadrato, e ricevettero intrepidamente il nimico. La mischia su aspra, e sanguinosa in tutti i luoghi, ma più ancora dove Agesilao combatteva in mezzo a' cinquanta giovani Spartani, ch'erangli stati mandati dalla città. Il valore, e l'emulazione di que'giovani furono d'un gran foccorso per Agesilao, a cui si può dire che salvarono la vita, combattendo d'intorno a lui con grand' ardore, ed esponendosi i primi per mettere in sicuro la sua persona. Non poterono nulladimeno impedire che non restasse ferito, e ricevette attraverso delle sue armi molti colpi di picca, edi spada. Ma dopo grandi sforzi lo tolsero ancora vivo a' nimici, e facendogli un riparo co'loro corpi, gl'immolarono gran numero di Tebani, e molti di que giovani restarono parimente sul campo. Veggendo finalmente ch' era un' affare troppo difficile il rovesciare da fronte i Tebani, furono sforzati di venire a ciò, che avevano ricusato di fare da principio. Aprirono la loro falange per dar loro il pafso, e dappoiché furono passati, perchè marciavano con più disordine, caddero sopra di essi e gli attaccarono da' fianchi e da coda. Non poterono però mai romperli, nè metterli in fuga. Questi valo-

ARTA-rosi Tebani secero la lor ritirata sempre SERSE combattendo; e guadagnarono l'Elicone, assai sieri per lo successo di questo combattimento, in cui eransi dal canto loro mantenuti sempre invincibili.

Agesilao, benchè debolissimo, atteso il gran numero delle serite, e la quantità del sangue che aveva perduto, non volle ritirarsi nella sua tenda, se non dopo esfersi fatto portare al luogo della sua falange, e dopo aver veduti trasportare dinanzi a lui tutti i morti sulle loro armi medesime. Là gli su detto, che molti nimici eransi risugiati nel tempio di Minerva Itonia vicino al luogo della battaglia, e gli su dimandato ciò ch'egli voleva si facesse. Essendo pieno di rispetto verso gli Dei, ordinò che si lasciassero andare: e diede loro anche una scorta per condurli in sicurezza dove volessero.

La mattina del giorno dietro, Agesilao volendo provare se i Tebani avessero il coraggio di ricominciare la battaglia, comandò alle sue truppe che si coronassero il capo di siori, a' suonatori che
suonassero il slauto, mentre egli facesse
alzare, e ornare un troseo per monumento della sua vittoria. In quello stesfo momento i nimici gli mandarono Araldi, per chiedere la permessione di sotterrare i morti. Egli accordolla con una
tregua, e avendo consermata la sua vittoria con quest'azione di vincitore, secesi portare in Delso, dove celebravansi
i giuo-

DE' PERSIANI. 235
i giuochi Pitici. Vi fece una processione MNEMOsolenne, che su seguitata da un sagrisi-NE.
zio, e consacrò al Dio la decima del
bottino, che fatto aveva nell'Asia, che
ascendeva a cento talenti. Que' grand'
uomini ancora più religiosi, che valorosi
non mancavano giammai di mostrare agli Dei co'doni la loro riconoscenza,
per le vittorie che avevano riportate, dichiarando con questo pubblico omaggio;
che le riconoscevano dalla lor protezione.

# §. V.

Agesilao vittorioso ritorna a Sparta. Egli confervasi sempre nella sua semplicità, e ne' fuoi antichi costumi. Conone ristabilisce le mura di Atene. Pace ignominiosa a' Greci, conchiusa da Antalide Spartano.

Dopo i Giuochi, Agesilao se ne tornò per mare a Sparta. I cittadini lo accolsero con tutte le dimostrazioni d' un
vero giubilo, e lo miravano con istupore, veggendo i suoi costumi semplici, e
la sua vita affatto srugale, e temperata.
Nel suo ritorno da paesi stranieri, dove
dominavano il sasto, e l'effeminatezza, e
l'amore delle delizie, non su veduto infetto de costumi barbari, com' erano stati per lo innanzi altri Generali. Ei non
alterò punto ne la sua mensa, ne i suoi
bagni, ne l'equipaggio della moglie, ne
gli ornamenti delle sue armi, ne i mobili

ARTA-bili della casa. In mezzo ad un sì alto ser se credito, e fra gli applausi universali sempre lo stesso, e più modesto ancora di prima, non distinguevasi dagli altri cittadini; se non con una maggior sommessione alle leggi, e con più inviolabile attacco a' costumi della sua patria, persuaso di esser Re, solo per darne l'esempio agli altri.

Plus.de fui lau. ep. 645. Faceva consistere la grandezza nella sola virtù. Un giorno che parlavasi con termini grandiosi del Gran Monarca [così appellar facevansi i Re di Persia] e che innalzavasi oltremolo la sua potenza. ,, Io [a] non comprendo, diss' egli, come ,, sia più grande di me, se non è più

,, di me virtuoso ,, .

V' erano in Isparta alcuni cittadini, che corrotti dal gusto dominante della Grecia, si sacevano merito, e gloria di mantenere cavalli per le corse. Egli persuase a sua sorella, appellata Cinisca, di disputare il premio ne' Giuochi Olimpici per far vedere a' Greci, che la vittoria, che vi si riportava, e di cui sacevasi tanto conto, non era il frutto del coraggio e del valore, ma delle ricchezze, e della spesa. Ella su la prima fra quelle del suo sesso, che sosse alla suamessa a questi onore. Egli non saceva lo stesso giudizio degli esercizi, che contribuiscono a rendere il corpo più robusto, e lo rendono atto a' travagli, e alle satiche, e

(a) Ti 5' eus ye ueizov enar , ei un'

237

per mettere in più credito, onoravali fo-MNEMO-

vente colla sua presenza.

Qualche tempo dopo la morte di Lifandro, scuoprì la congiura ch' egli avewa formato contra i due Re, della quale non erasi sin' allora inteso a parlare, e di cui non si venne in chiaro, se non come per accidente. Ecco la cagione di questa scoperta. Sopra alcuni affari spettanti al governo fu duopo consultare le memorie lasciate da Lisandro, e Agesilao si trasportò nella sua casa". Nello scorrere quelle carte gli venne sotto l'occhio il ragionamento di Cleonte da lui preparato sulla nuova maniera di venire alla elézione de' Re. Sorpreso da questa lettura, abbandonò tutto, e uscì con aria brusca per comunicare questo scritto a' fuoi cittadini, e far loro vedere qual'uomo era Lisandro; e quanto ognuno si fosse ingannato intorno al medesimo - Ma Lacratida, uomo faggio, e prudente, e ch'era Presidente degli Ésori, lo placò dicendogli , Che non bisognava disotter-" rare Lisandro, ma per lo contrario sot-, terrare con lui il suo scritto, come una ,, carta pericolosissima, attesa la grand' , arte, colla quale era composta, e la ,, forza della perfualione, che v'era in , ogni passo, e alla quale sarebbe dif-" ficile il resistere, . Agesilao lo credette, e lo scritto su sepolto nel silenzio, il ch' era il miglior uso che far se ne potesse.

Avendo egli un fommo credito nella Plus, in Acit- gessl.p.607.

238 STORIA ANTICA ARTA-città, fece dichiarare Ammiraglio della SERSE flotta Teleuzia suo fratello uterino. Sarebbe da desiderarsi che la storia, per giustificar quelta scelta, contrassegnasse in questo Comandante altre qualità, oltre a quella di prossimo parente del Re. Agesilao parti ben presto colle sue truppe da terra, e ando ad assediare, e prese quella parte della città, che appellavasi le lunghe muraglie, mentre suo fratello Teleuzra affediavala per mare. Fece molte altre particolari imprese contra i popoli della Grecia nimici di Sparta, le quali per verità mostrano gran valore, e sperienza dal canto di questo Capitano, ma che non sono di grand' importanza, e perciò da me ommesse.

Farnabazo, e Conone, essendosi nel An del M tempo stesso colla slotta del Re satti pa-3611. In. droni del mare, depredavano tutta la

G. C. 393 parte della Laconia. Questo Satrapo, Xenoph. ritornando dal suo governo di Frigia, bist. Grac. ritornando dal mo governo di Frigia, lib.4.p.534. lasciò a Conone il comando dell' armata navale con somme assai considerabili. D'od. lik. per proceurare lo ristabilimento di Atene. 14. p 303. Conone si restitui vittorioso, e colmo Justin. lib.

6. cap. 5 di gloria vi su accolto con un' applauso generale. Il funesto spettacolo d'una città una volta sì fiorita, e allora ridotta ad uno stato miserabile, gli cagionò più dolore di quello che provasse contento. nel rivedere dopo tant' anni la cara patria. Ei non perdè punto di tempo, e comineiò tosto l'opera impiegandovi, oltre i muratori, e gli operaj i foldati,

DE' PERSIANI. 239

i marinari, in una parola, tutti quelli MNEMOch'erano ben intenzionati per Atene. La NE. Provvidenza volle che questa città bruciata anticamente da Persiani, fosse allora rifabbricata colle lor proprie mani; e. ch'essendo stata smantellata, e demolita dagli Spartani fosse ristabilità co'lor propri danari, e colle spoglie ch'erano loro state prese. Qual vicenda qual cambiamento! Atene aveva allora per Alleati quelli; ch' erano stati una volta i lor più crudeli nimici, e per nimici quelli; co' quali contratto aveva in quegl' ultimi tempi una sì stretta, e sì intima alleanza. Conone secondato dal zelo de' Tebani rialzò in poco tempo le mura di Atene, ristabilì la città nel suo anticosplendore, e rendella piucchè mai formidabile a' suoi nimici. Offerta agli Dei una vera Ecatomba, cioè un sagrifizio di Ashen. lià. cento buoi, in rendimento di grazie per lo 1. Pag. 3. feliceristabilimento di Atene, fece un convito a tutta la città, al quale invitati furono generalmente tutti i cittadini.

Non pote Sparta vedere senza un estremo dolore un sì glorioso ristabilimento. Ella considerava la grandezza, e la potenza d'una città anticamente rivale, e quasi sempre nimica, come sua propria rovina. Questa fu la cagione che fece prendere agli Spartani la vile risoluzione di vendicarsi, nel tempo stesso e di Atene, e di Conone suo ristauratore, sacendo la pace col Re di Persia. A que-

ARTA- sto fine mandano Antalcide a Teribazo. SERSE La sua commissione conteneva due articoli principali. Il primo di accufare Conone presso il Satrapo di aver rubato al Re il danaro, che impiegato aveva nello ristabilimento di Atene, e di aver formato il disegno di levare a' Persiani l' Eolida, e la Jonia per foggettarle di nuovo alla Repubblica di Atene, da cui esse una volta erano state dipendenti. Col secondo aveva ordine di fare a Teribazo le proposizioni più vantaggiose, che'l suo Sovrano desiderar potesse. Senza prendersi pena di ciò che spettava l'Asia, egli stipulava solamente, che tuttel' Isole, e le altre città godessero della lor libertà. vivessero secondo le loro leggi. In tal guisa gli Spartani davano in potere del Re con enorme ingiustizia, e con un'estrema viltà tutti i Greci stabiliti nell' Asia, per la libertà de'quali Agesilao aveva sì lungo tempo combattuto. E'vero che questi non ebbe parte alcuna in un sì indegno trattato. Tutto il disonore dee cadere sopra di Antalcide, ch' essendo il giurato nimico, di questo Re di Sparta, sollecitava quelta pace con ogni forta di mezzi, perchè la guerra accresceva l'autorità, la gloria, e la riputazione di Agesilao.

Le più considerabili città della Grecia avevano mandato nel tempo stesso Deputati a Teribazo, e Conone era Capo di quelli di Atene. Tutti di comun parere rigettarono tali proposizioni. SenDE PERSFANI. 241

za parlare dell'interesse de' Greci dell' A MNEMOsa, che stava loro sommamente a cuore, si vedevano esposti con questo Trattato gli Ateniesi a perdere l'Isole di Lemno, d' Imbro, e di Sciro; i Tebeni,
ad abbandonare le città della Beozia, di
cui erano padroni; gli Argivi a rinunziare Corinto, la di cui perdita trarrebi
be ben presto seco quella di Argo stessa.

Perlochè i Deputati si ritirarono senz' aver
stabilita cosa alcuna.

Teribazo fermò Conone, e fecelo mettere in prigione. Non ofando dichiararsi apertamente per gli Spartani, senz'aver ricevuto un'-ordine espresso, si contento di fomministrar loro occultamente somme considerabili per l'equipaggio d'una flotta. affinche le altre città della Grecia non fossero in istato di loro resistere. Usate queste precauzioni partì tosto verso la Corte, e andò a render conto al Re dello stato dell'affare. Il Principe ne su assai contento, e follècitollo fortemente a darvi l'ultima mano. Teribazo gli riferì anche le accuse degli Spartani contra Conone. Alcuni Autori, giusta la testimonianza di Cornelio Nepote hanno feritto ch'ei fu" condotto a Susa, e satto morire per ordine del Re. Il silenzio di Senosonte ch' eragli contemporaneo, intorno alla morte, lascia in dubbio se salvossi dalla prigione, o se soggiacque all'ultimo supplizio.

Nell' intervallo sino alla conclusione del Trattato avvennero alcune azioni poco Roll.Stor.Ant.Tom.IV. L con-

ARTA-considerabili fra gli Ateniesi, e gli Sparser ser se tani. In quel tempo Evagora innoltrò le sue conquiste nell' Isola di Cipro, di cui ben presto faremo parola.

An. del M. Essendo finalmente ritornato Teriba-3617. In. 20, mandò i Deputati delle città della G. C. 387. Grecia per far loro la lettura del Trat-166. 5. pag. tato. Esso diceva, che tutte le città Gre-

Re, e tutte le altre si piccole, che grandi conserverebbero la lor libertà. Il Re

di conserverebbero la lor libertà. Il Re riteneva, oltre di ciò, il possesso dell'Isole di Cipro, e di Clazomene, e lasciava quelle di Sciro, di Lemno, e d' Imbro agli Ateniesi, cui da gran tempo appartenevano. Con questo medesimo Trattato prometteva di unirsi a'popoli, che lo accetterebbero, per sar la guerra per terra e per mare a quelli, che ricusassero di entrarvi. Noi abbiamo già detto che la stessa Sparta proposte avéva tali condizioni.

Tutte le altre città della Grecia, o almeno la maggior parte rigettavano con orrore un Trattato sì infame. Nondimeno attesoche que popoli erano indeboliti per le loro domestiche divisioni, e non essendo in istato di sostenere la guerra contra un Principe sì potente, che minacciava di venire con tutte le sue forze contra chiunque ricusasse di entrare in questo accordo, surono costretti loro malgrado di consentirvi, toltine i Tebani. ch'ebbero coraggio di opporvisi tosto apertamente, ma che surono alla sin sine obbli-

DE' PERSIANI. 243

gati ad accettarlo come gli altri, da' qua- Mnemoli vedevansi generalmente abbandonati: NE.

Ecco qual fu il frutto della gelosia e delle dissensioni, che armarono se città Greche l'una contro l'altra, e qual era stato il fine, ch' erasi proposto la politica di Artaserse nello spargere somme considerabili stra' popoli invincibili al ferro, e all'armi, ma non all'oro e a'doni del Persiani, assai lontani in ciò dal caratte-

re degli antichi Greci.

Per ben comprendere quanto Sparta e Atene, nel tempo di cui parliamo, fossero differenti da quelle, ch'erano state una volta, basta confrontare i due Trattati di pace conchiusi fra i Persiani, e i Greci ; il primo da Cimone Ateniese sotto Artaserse Longimano, sessant' anni prima, e l'ultimo da Antalcide Spartano sotto Artaserse Mnemone. Nel primo, la Grecia vittoriosa e trienfante assicura la libertà de' Greci dell' Asia, dà la legge a' Persiani, impone loro quelle. condizioni, che a lei piace, prescrive loro confini e limiti, proibendo alle loto truppe da terra avvicinarsi al mare. nulla più che in distanza di tre giornate di cammino e'l comparire con lunghe navi nella vastità de'mari, che sono dall' Isole Ciance sino alle Celidonie, cioè dal Ponto Eusmo sino alle coste della Pamfilia. Nel secondo per lo contrario la Persia, divenuta siera e imperiosa, sia il piacere di umiliare i suoi vincitori. levan-

ARTA-levando loro in un sol batter d'occhio SERSE l'imperio che avevano sull'Asia Minore, ssorzandoli ad abbandonare vilmente sutti i Greci stabiliti in quelle ricche Provincie, e a soscrivere la lor servitù; rinserrando finalmente essi medesimi tra gli stretti confini della Grecia.

> Da che venir può un cambiamento sì strano? Non son eglino da una parte, e dall'altra le medesime città, i medesimi popoli, le medesime forze, e i medesimi interessi? Sì senza dubbio; ma non sono più i medesimi uomini, o piuttosto non sono più i medesimi principi di governo. Richiamiamo alla nostra memoria que' tempi della Grecia, sì gloriosi per Atene, e per Isparta, ne' quali la Persia venne per invadere quel piccolo paese con tutte le forze dell' Oriente. Chi rende queste due città invincibili, e superiori ad armate sì numerose e sì formidabili? La loro unione, e la lor buona intelligenza, niuna dissensione fra questi due popoli, niuna gelosìa di comando, niuna mira particolare d'interesse, finalmente niun altro contrasto fra di esti, che di onore, di gloria, e di amor della patria.

A questa sì lodevole unione aggiugnevasi un'odio irreconciliabile contra i Persiani, che divenne come naturale a'Greei, e ch'era il carattere più distinto della nazione. Era un delitto capitale, e punito colla morte il far menzione di pace con essi, e 'l proporre alcun' accoDE PERSIANI.

modamento; e si vide una madre Ate- MNEMOniese l'anciare il primo sasso contra suo NE. e dare agli altri l'esempio di lapidarlo: Panegyr. Questa salda unione de due popoli, e pag. 143.

quest'odio dichiarato contra il comun nimico, furono lungo tempo come due forti argini, che formarono la lor sicurez-za, e che li renderono invincibili; e si può dire che furono la sorgente, e'l princibio di tutti que glorioli successi , che hanno innalzata la Grecia a sì alto segno di stima. Ma per un destino ordina rio agli Stati più fioriti , questi medesimi successi divennero la cagione della sua rovina, e fecero la strada alle disavventu-

re che poscia le accaddero.

Questi due popoli avrebbero potuto 16id p. 137. portare le loro armi vittoriose sino nel in Panafondo della Persia, e andarsene ad assa-aben.p.524. lire il gran Monarca sino sul proprio suo 525. trono; in vece di formare concordemente un tale intraprendimento, che avrebbeli nel tempo stesso colmati di gloria, di ricchezze, fono sì folli di lasciare in riposo il lor comune nimico, di rompersi fra di loro per puntigli d'onore, e per interessi di poco momento, e di consumare inutilmente contra se medesimi quelle forze, ch' esser dovevano solamente impiegate contra i barbari, che non avrebbero potuto resistervi. Imperciocchè è da osservarsi che giammai i Persiani non hanno riportato alcun vantaggio contra gli 3

ARTA-Ateniesi, nè contra gli Spartani, finchè SER SE sono stati uniti insieme, e che attesa la lor divisione, la Persia ha trovato il mezzo di vincerli alternativamente, e sem-

pre gli uni cogli altri. Queste divisioni li condussero a tali portamenti, de'quali niuno non avrebbe creduto che Sparta e Atene fossero capaci. Si sono vedute l'una, e l'altra disonorarsi colle lor vili e basse adulazioni, non solamente riguardo al Re di Persia. ma ancora verso i suoi Satrapi, corteggiarli, cercare la loro grazia, prostrarsi a terra dinanzi ad essi, secondare il loro cat-tivo umore, e nulla per altro, che per ottenere alcuni soccorsi di gente, o di soldo: dimenticandosi che i Perliani fieri, e insolenti, quando si mostra di temerli, divengono eglino stessi timidi, e vili verso di quelli, che hanno il corageio di sprezzarli. Ma cosa finalmente guadagnarono con tutte queste bassezze? il Trattato che formò il soggetto di queste risessioni, e che sarà per sempre l' obbrobrio di Sparta, e di Atene.

~ §. VI.

MNEMO-

Guerra di Artaserse contra Evagora Re di Salamina. Elogio, e carattere di questo Principe. Teribazo accusato falsamente: suo accusatore punito.

Ciò, che ho detto intorno alla facilità, colla quale i Greci avrebbero po- att 3 tuto rendersi formidabili a' loro nimici. diviene ancora più visibile, quando si getta lo sguardo da una parte sulla diversità de' popoli, e sull'estensione de' paesi, che componevano il vasto imperio de' Persiani, e dall' altra sulla debo-Lezza del governo incapace di animare una sì gran massa, e di sostenere il peso di tanti affari, e di tante cure. Alla Corte tutto regolavasi secondo gl' intrichi delle femmine, e le astuzie de favoriti, il di cui merito benespesso consisteva tutto in adulare il Principe, e in trattenerlo nelle sue passioni. In grazia di essi sacevasi la scelta de' Ministri, e dispensavansir le prime dignità : secondo il loro parere giudicavasi del merito de' Generali, e decidevasi del loro premio. L'effetto farà vedere che questa era la sorgente del movimento delle provincie, della diffidenza della maggior parte de' Governatori, del disgusto, e poscia della ribellione de' migliori ministri, e del cattivo esito quasi di tutti gl'intraprendimenti, che formavansi.

Arta-

Artaserse, liberato dalle cure, e dall' SERSE imbarazzo, che cagionavagli la guerra contra i Greci, pensò a terminar quella di Cipro, che durava da alcuni anni, ma ch' era debolmente avanzata, ed egli rivolse il nerbo delle sue forze da quella parte.

I foctat, in E agor.

Evagora regnava allora in Salamina città capitale dell' Isola di Cipro . Egli 228. 380. discendeva da Teucero \* di Salamina, che al ritorno della guerra di Troja aveva fabbricata questa città, e avevale dato il nome della sua patria. I suoi discendenti avevano sempre dappoi là regnato: ma un forestiere venuto di Fenizia, avendo levato il possesso al Re legittimo, aveva preso il suo luogo; e per mantenersi mella fua usurpazione, aveva riempiuta la città di barbari, e soggettata tutta l' Isolà al dominio del Re de' Persiani. Sotto questo Tiranno venne al mondo

Evagora ; ed ebbesi gran cura della sua educazione. Ei si distinse fra i giovani colla bellezza del suo volto, colla fortezza del suo corpo, e molto più con un'aria di modestia , e di rossore, che forma il bell' ornamento di quell' età . A misura ch' egli avanzavasi, vedevansi risplendere in lui le più grandi virtù, il coraggio, la saviezza, e la giustizia. Egli portò sin d'al-

\* Questo Teucero era di Salamina piccola Ifola vicina ad Atene, venuta celebre per lo combattimento navale fatto fotto Serfe .

DE' PERSIANI. 249

d'allora queste virtà d'un grado eminen-MNEMOte, sino a dar gelosia in quelli che go-NE.
vernavano, i quali ben vedevano che un
merito sì distinto non poteva restare nell'
oscurità d'una privata condizione: ma la
sua modestia, la sua probità, la sua rettitudine li riassicurarono, ed ebbero in lui
una piena considanza, alla quale ei sempre corrispose con una sedeltà inviolabile,
senza giammai pensare a scacciarli dal
trono colla violenza, e col tradimento.

· Ve lo condusse una strada più onesta, e fue, dice Socrate, la Provvidenza che gliela fece. Uno fra i principali cittadini uccise quello ch'era sul trono, e pensò di arrestare Evagora, e disfarsi di lui per asficurarsi lo scettro : ma questi sottractos alle sue persecuzioni , ritirossi a Solo; città della Cicilia . Il suo esilio anzichè devargli il coraggio, diedegli muove forze : Accompagnato solamente da cinquanta uomini, rifoluti com' egli di vincere o di morire, ritornò a Salamina ; e scacciò dal trono quello, che se n'era impadronito, e ch'era sostenuto dal credito, e dalla protezione del Re de Persiani. Ristabilito in Salamina rende ben presto il suo piccolo regno floridissimo colla sua applicazione a sollevare i suoi sudditi, e a proteggerli in ogni maniera. a governarli con ganstizia e-con bontà; a rendergli attivi, e laboriosi, ad inspirar doro il gusto verso la cultura della terra, il mantenimento delle greggi, il commer-

ARTA-merzio e la navigazione. Istruilli ezian-SERSE dio nella guerra, e ne formò eccellenti foldari.

An. del M.

3509. In.

G. C. 495.

1sornat. in

Description ad Egopotamo, ritirossi presso di

2028. 393.

In popuradando poter trovare altrove

395.

An. del M.

3605. In.

G.C. 399.

lui, non credendo poter trovare altrove nè asilo più sicuro per se medesimo, nè protezione più valida per la sua patria.

La somiglianza de caratteri, e de sentimenti legò ben presto fra essi una stretta amicizia che durò sempre dappoi e su

amicizia, che durò sempre dappoi, e su loro egualmente utile. Conone aveva un gran credito nella Corte del Re di Persia: si

adoperò presso questo Principe col mezzo di Ctesia suo medico,per riconciliarlo con Eva-

gora suo nimico, e ne venne a capo.

Evagora e Conone, occupati nel grandissegno di abbattere, o almeno di debilia

disegno di abbattere, o almeno di debilitare la potenza Spartana, ch'erasi renduta sormidabile a tutta la Grecia, concertano insieme i mezzi di giugnere al loro fine. Erano tutti due cittadini di Atene; l'ultimo per la nascita, il primo per diritto di adozione, ch'erasi meritato co' suoi gran servigi, e col suo zelo per la Repubblica. I Satrapi dell'Asia

An. del M. per la Repubblica. I Satrapi dell'Asia 6. C. 398, vedevano con pena depredato dagli Spartani il loro paese, e trovavansi in un

tani il loro paese, e trovavansi in un grand' imbarazzo, perchè non erano in istato di star loro a fronte. Evagora se-ce loro vedere, che non bisognava attaccarli per terra, ma per mare; ed egli con.

DE PERSIANI. 251 contribuì non poco col credito, che ave- MNEMOva anche presso il Re di Persia, a far no- NE. minare Conone Generale della flotta. La An del M. celebre vittoria riportata presso Cnido so- 3610. In. pra gli Spartani ne fu l'effetto, e recò a G. C. 394. questa Repubblica un colpo mortale.

Gli Ateniesi per gratitudine al servigio Paufan. importante, ch' Evagora e Conone ave- ub. 1. p.s. va loro renduto presso Artaserse, alza-

rono loro in Atene due statue.

Evagora dal suo canto innoltrando le sue conquiste di città in città, studiavasi di farsi padrone di tutta l'Isola . I Cipriotti fecero ricorso al Re di Persia. 14 % 311. Quetto Monarca, formeso da' rapidi progressi di Evagora, de'quali temeva le conseguenze, e comprendendo di qual importanza fosse per lui il non lasciar cadere in manî nimiche un Isola, la di cui situazione era sì favorevole per tenere a freno l'Asia Minore, promise loro un pronto, e potente soccorso, senza per anche dichiararsi apertamente contra Evagora.

Occupato per altro da cure più rifevanti non potè mantener loro la parola così prontamente come aveva sperato, e promesso. Questa guerra di Cipro, di cui correva il sest'anno, e'l successo; col quale Evagora la sosteneva, dissipar doveva nell'animo de' Greci il terrore del nome Persiano, e riunirli tutti contra il nimico comune. E' vero che i soccorsi mandati sin' altora da Artaserse erano stati poco considerabili, come surono an-

Diod. lib.

An. del M. 3614. In. G. C. 390. Isocrat, in Panergr.p. 135. 336.

che

ARTA-che quelli di due anni seguenti. Duran-SERSE te tutto questo tempo non si può dire, che vi sia stata una guerra vera, ma che

An del M. vi si secero de' preparamenti. Quando 1618. In. però Artaserse su libero da' Greci, vi diede una seria applicazione, e attaccò

Evagora con tutte le sue forze.

Diod. 136. Evagora col

47. 1

333.

L'armata da terra, comandata da Oronte suo genero, era composta di trecento mila uomini; e la flotta di trecento galere : questa aveva per Ammiraglio Teribazo, Persiano di gran nobiltà, e di gran nome. Gao suo genero, comandava sotto di lui. Evagora dal suo canto adunò più truppe e vivi, che gli fu possibiavere, ma erano poche a confronto del formidabile apparecchio de' Persiani. La sua flotta era composta di novanta galere, e'l suo esercito di venti mila uomini. Avendo egli molti legni leggieri, tese insidie a' navili, che portavano i viveri all'esercito nimico, ne mandò a fondo un gran numero, molti ne prese, e impedì agli altri l'accostarsi, di modo che mise ne' Persiani-la carestia; e vi suscitò violente fedizioni, che sedar non si poterono. fe non col far yenire dalla Cilicia nuovi convogli, Evagora fortificò la flotta con cinquanta galere fatte da lui costruire, e con altre cinquanta speditegli da Acori Re di Egitto, con tutto il soldo, e con tutta la biada, di cui aver poteva bisogno,

Evagora attaccò prima colle sue truppe da terra una parte dell'esercito nimi-

CO.

co, ch' era separata da tutto il corpo, e MNEMOle diede una rotta totale. Questa prima NE. azione fu seguita dal combattimento navale, in cui i Persiani ebbero sul principio il discapito: ma animati da' rimproveri, e da' forti stimoli dell' Ammiraglio, ripigliarono il coraggio, e riportarono una piena vittoria. Salamina fu incontanente assediata per terra, e per mare. Evagora, avendo lasciata la difesa della città al suo figliuolo nomato Pitagora, ne uscì di notte con dieci galere, e fece vela verso l'Egitto per impegnarne il Re a fortemente sostenerlo contra il comune nimico. Ma non ebbe tutto quel soccorso, che aveva sperator Al suo ritorno trovò la città ridotta agli estremi, e veggendosi privo di rimedio, e di speranza, su costretto a capitolare Le condizioni propostegli surono, che abbandonasse tutte le città di Cipro, roltane Salamina, dove contenterebbesi di regna? re, che pagherebbe al Re un tributo and nuale, e che gli farebbe foggetto, come un servo al suo padrone. L'angustie cui vedevasi ridotto, l'obbligarono ad accettare le altre condizioni, benchè fosq sero assai dure: ma-non potè mai risolversi ad accordar l'ultima, e persistette sempre in dichiarare, ch'ei non poteva trattare se non da Re con Re. Teribazo, che aveva la direzione dell'assedio, non volle rimoversi dalle sue pretensioni.

Oronte, l'altro Generale, geloso della gloria del suo Collega, aveva segre

A 3 T A- tamente scritto contra di lui alla Corte. SERSE imputandolo, oltre molt'altre accuse, di formare disegni contra il Re; e allegava per prove dell'accusa la segreta intelligenza, che teneva cogli Spartani, la notabile attenzione, che aveva in conciliarsi i Capi dell' esercito, guadagnandoli co' doni, con promesse, e con maniere obbliganti, che non gli erano naturali. Artaserse, a queste relazioni, giudicò non esservi tempo da perdere, per distruggere sollecitamen. te una imminente congiura. Mandò un' ordine, e incaricò Oronte che arrestasse Teribazo, e condur lo facesse alla Corte colle mani e co' piedi legati : e l' ordine su prontamente eseguito. Giunto Teribazo domand) che gli fosse formato il suo processo, secondo le solite formalità, che gli si facessero palesi i capi dell'accusa, e che si producessero le prove, e i testimonj. Il Re occupato in altre cure, non ebbe tempo di prendere allora cognizione di quelto affare. Intanto Oronte, veggendo che gli afsediati valorosamente difendevansi, e che

i-soldati dell' esercito malcontenti della partenza di Teribazo si sbandavano, e ricufavano di ubbidirgli, temette che le An. del M. cose sosser piegare a suo discapito.

3:19. In.

Fa parlare destramente ad Evagora: si ri-G. C. 385. piglia il trattato: sono accettate le offerte fatte da principio, e si leva la condizione, che impedito aveva la conclusione del Trattato. Levasi perciò l'assedio, Evagora resta Re soltanto di Salamina, e

impe-

DE' PERSIANI. 255 impegnali di pagare ogni anno un certo MNEMOtributo. NE

Pare che questo Principe sia vissuto aucora dodici, o tredici anni dopo la conclusione di questo Trattato; perchè la sua morte è posta nell'anno del Mondo 3632. Ebbe una vecchiaja felice, e tranquilla, e non mai turbata da alcuna malattia, effetto ordinario d'una vita sobria, e temperata. Gli succedette Nicocli suo figliuolo primogenito, erede egualmente dello scettro, che delle virtù di suo Padre. Gli sece magnisichi sunerali . Il ragionamento intitolato Evagora, composto da Socrate per animare il giovane Re a seguitare l'orme del Padre, e dal quale ho io cavato il seguente elogio, e gli servi di Orazione funebre. Indirizzo anche a Nicocli un'altro trattato che porta il suo nome, nel quale gli dà ammirabili precetti per ben regnare. Avrò forse motivo de arlarne nel seguente Volume.

Elogio, e carattere di Evagora.

Benche Evagora fosse Re d'un piccolo Stato, Socrate, che assai distingueva
la virtù e'l merito, lo paragona a'più potenti Monarchi, e lo propone come un
modello persetto d'un buon Re, persuasoc che non l'estensione delle provincie,
ma la vastità della mente e la grandezzz d'animo formano i gran Principi. Di
satto ei ci mostra in lui molte qualità

ARTA- veramente regali, e che debbono darce-

SERSE ne una grand'idea.

Evagora non era del numero di que' Principi, i quali credono che per regnare, basta esfere della famiglia regale : e che la nascita, che dà diritto alla corona dia altresì il merito, e i talenti necessari per sostenerla con riputazione. Egli non concepiva, che si potesse immaginare, che ogni altro stato, ogni altra condizione esigendo necessariamente una spezie di noviziato per riuscirvi, l'arte del regnare, la più difficile, e la più importante di tutte, non avesse bisogno di alcuna fatica, nè di alcuna preparazione. Egli aveva sorrito nascendo felici disposizioni: un gran fondo di genio, un concepimento facile una penetrazione viva, e pronta, cui nulla scappava, una fodezza di giudizio, che sceglieva ad un tratto il partito, ch' era da prendersi, qualità che parevano poterio dispensare da oguatudio, e da ogni applicazione: e pure come se nato fosse senza talenti, e come se si fosse veduto costretto a supplire collo studio a ciò che mancargli poteva per parte della natura, non trascurò cosa, che servir poteva ad ornargli lo spirito, e (a) consagrò un tempo considerabile ad iltruirs, i a riflettere, à meditare, a consultare le persone dotte;

Salito sul trono su sua gran cura, e la maggior sua applicazione il conoscere

<sup>(</sup>a) E'v Tộ ZNTHY & providen , 2 Bou-

gli uomini, nel che principalmente consi- MNEMOste la scienza d'un Principe, e di quelli NE. che sono al governo degli affari. Egli eravisi certamente preparato collo studio della Storia, che dà una prudenza anticipata, fa le veci della sperienza, e mostra cosa sieno gli uomini, co'quali si dee vivere, facendo vedere quali sono stati quelli degli altri secoli. Ma imparasi a conoscere diversamente gli uomini stessi dal loro carattere, dalla loro condotta, e da' loro andamenti. L'amore della Repubblica lo fece attento a tutti quelli, ch'erano capaci di servirla, o di nuocerla. Studiossi di entrare nelle loro più segrete inclinazioni, di scuoprire i fini più reconditi, che li facevano operare, di conoscere i loro differenti talenti, e i loro diversi gradi di capacità, affine di assegnare a ciascheduno di essi il suo posto, di dare un'autorità proporzionata al merito, e di far che 'l bene particolare contribuisca al ben pubblico. Egli, dice Socrate, non premiava o puniva i suoi sudditi sulle altrui relazioni; e ne la virtù delle persone dabbene, ne i pravi disegni delle cattive scappavano al suo lume e alle sue ricerche.

Egli aveva una qualità affai rara in quelli che occupano i primi posti, principalmente quando credonsi capaci di governare da se medesimi; voglio dire, una docilità maravigliosa, che nasceva dalla diffidenza delle sue proprie cognizioni. Illuminato com'egli era non aveva biso-

A RTA-gno dell'altrui configlio; e pure non pren-SERSE deva alcuna rifoluzione, nè formava alcun difegno fenz' aver confultate le perfone fagge della sua Corte; laddove la superbia, veleno segreto del potere, sa che la maggior parte di quelli che sono arrivati al trono, non dimandino più

consiglio, o non lo seguano.

Attento a studiare in ogni forma di governo, e in ogni condizione particolare, ciò che aveva di più eccellente, proponevasi di unime in lui tutte le buone qualità, e tutti i vantaggi: assabile, e popolare come in uno Stato di Repubblica: grave e serio, come in un Consiglio di Vecchi e di Senatori: dopo aver preso maturamente un partito, costante e sermo, come in una Monarchia, prosondo politico, colla vastità, e coll'aggiustatezza de'suoi disegni; uomo di guerza persetto, con un coraggio intrepido ne' combattimenti, regolato da una saggia moderazione: buon padre, buon parente, buon'amico; e ciò che compie il suo elogio (a) in stutto sempre grande, e sempre Re.

Sosteneva la sua dignità, e'l suo posto non con un'aria di sierezza e di alterigia, ma con una serenità di volto e con una dolce-maestà, che proviene dalla virtù e dal testimonio d'una buona coscienza. Guadagnava i suoi amici colle sue liberalità, e soggettava gli altri con una grandezza d'animo, alla quale

ricu-

<sup>-(</sup>a) Tupárrix & Se mi mā en menois Siapepeir.

DE' PERSIANI.

NE .

ricular non potevano la loro stima, e MNEMO. la loro ammirazione.

Ma ciò che v'era di più regio in lui, e che proccuravagli pienamente la confidanza de' suoi sudditi, de' suoi vicini, e de'suoi stessi nimici, si è la sua since-rità, la sua sedeltà, il suo rispetto, ri-guardo agl'impegni che aveva presi, il suo odio, o piuttosto la detestazione che dimostrava verso qualsivoglia mascheramento, bugia, e furberia. Una semplice sua parola era tenuta come un sacro giuramento, e sapevasi non esservi cosa capace di fargli la menoma impressione.

Attese tutte queste eccellenti qualità venne a capo di riformare la città di Salamina, e di farle in pochissimo tempo cambiar totalmente faccia. Trovolla rozza, feroce, barbara, nimica de'dotti, e delle scienze, senza gusto ne nelle lettere, nè nel commerzio, nè nell'armi. Cosa non può mai un Principe, che ama il suo popolo, da cui è amato; che non si crede grande, e potente, che perrenderlo felice : e che sa mettere in riputazione la fatica, l'industria, e'l merito di qualunque genere egli sia! Poch anni dopo esser salito sul trono, fiorir si videro in Salamina le arti, le scienze, il commerzio, la navigazione, la guerra; di modo che questa città non la cedeva ad alcuna delle più opulente della Grecia.

Socrate ripete più volte, che nelle lodi, ch'ezli dà ad Evagora, delle quali

ARTA-io ne ho riferita una parte, lungi dall' SERSE esagerare, dice sempre meno del vero.

A che si può mai attribuire un regno sì faggio, sì giusto, sì moderato, sì costantemente impiegato a rendere i sudditi felici, e a proccurare il ben pubblico? A me pare che lo stato, in cui era Evagora prima di regnare; v'abbia contribuito non poco. Egli è un grand'ostacolo alla cognizione e alla pratica de' doveri d'un Principe l'essernato tale ; e'l non aver giammai provato altra fituazione, che quella di padrone, e di sovrano. Évagora, ch' era nato fotto un Tiranno, aveva lungo tempo ubbidito prima di comandare. Aveva provato in una vita privata, e dipendente il giogo d'un' potere assoluto, e dispotico. Era stato esposto all'invidia ; e alla calunnia , e in pericolo a cagione del suo merito, e della sua virtù. Non era duopo dire ad

un tal Principe quando falì il trono,
Trajano se non ciò che dicevasi ad un grand'
Imperatore. ,, Voi [a] non siete sempre
restato quello che siete divenuto. Le

" avversità vi hanno disposto a sar buon " uso del supremo potere. Siete lungo

, tempo vissuto fra noi, e come noi.

Siete stato in pericolo sotto cattivi... Prin-

[a] Quam utile est ad usum secundorum per adversa venisse! Vixisti nobiscum, periclitatus es, timuisti. Qua tunc erat innocentium vita scis, & expertus es. Plin. in Panegyr. Trajan.

DE' PERSIANI. 261

, Principi. Avete tremato: avete sapu- MNEMOto colla vostra sperienza come tratta- NE. " vasi l'innocenza, e la virtù ". Ciò che aveva sofferto, e aveva temuto per fe o per gli altri, ciò che aveva veduto d'ingiusto, e d'irragionevole nella condotta de' suoi precessori, avevagli fatti aprire gli occhi sopra tutte le sue obbligazioni. Bastava dirgli ciò che l'Imperator Galba diceva a Pisone, adottandolo per associarlo all'imperio: ,, [a] Rammenta-" tevi ciò che avete condannato, o lo-, dato ne' Principi, allorchè foste Priva-, to. Basta consultare il giudizio che a-, vete fatto allora, e seguirlo, per esser , istruito, e per ben regnare,.

#### Giudizio di Teribazo.

Noi abbiamo detto che Teribazo, accusato da Oronte di una congiura contra Artaserse, era stato condotto in Corte co'piedi, e colle mani legate. Gao
Ammiraglio della slotta, che aveva presa
in isposa sua figliuola temendo che'l Re
lo facesse entrare nell' affare di suo suocero, sopra un semplice sospetto, non
credette poter trovar sicurezza per lui,
se non in un'aperta ribellione. Egli era
moleo

(a) Utilissimus quidem ac brevissimus bonarum malarumque rerum delectus, cogitare quid aut nolueris sub alio principe, aut volueris. Tacit. Hist. lib. 1.16.

ARTA-molto amato da' soldati, e tutti gli Usi-SERSE ziali della flotta gli erano grandemente affezionati. Senza perder tempo, manda Deputati al Re di Egitto Acori, e conchiude con esso una lega contra il Re di Persia. Dall' altra parte sollecita gagliardamente gli Spartani ad entrare in questa lega, afficurandoli di renderli padroni di tutta la Grecia, e di stabilirvi dappertutto la loro maniera di governare, al che pareva che da molto tempo aspirassero. Eglino ascoltarono savore-volmente questa proposizione, e accettarono con piacere questa occasione di prender l'armi contra Artaserse, tanto più che la pace, da essi con lui conchiusa, colla quale gli abbandonavano tutti i Greci dell'Asia, coperti avevali d'ignominia .

Tosto che Artaserse termino la guerra di Cipro, pensò di ultimare anche l'assare di Teribazo. Usò l'equità di destinargli per Commessari tre gran Signori della Persia, di una nota probità, e d'un concetto, che rendevali rispettabili a tutta la Corte. L'assare è dunque esaminato, e sono ascoltate le parti. Per un delitto sì considerabile, come quello di aver cospirato contra la persona del Re, non si producevano altre prove,

<sup>\*</sup> Diodoro rimette la decisione di questo affare dopo la guerra de Cadusiani, di cui presto parleremo, il che sembra poco verisimile.

DE' PERSIANI. che la lettera di Oronte, cioè a dire, d'un MNEMOnimico dichiarato, che cercava di sop- NE. piantare il suo rivale. Oronte aveva sperato, atteso il suo credito nella Corte, che l'affare non fosse discusso, secondo le formalità ordinarie, e che, sulle memorie da lui mandate, l'accusato senz'altro esame fosse condannato. Ma non costumasi così presso i Persiani. Una regola anticamente stabilita fra esti, e ch' è parte del diritto naturale, ordinava il non condannare giammai alcuno fenz' averlo ascoltato, e senza avergli confrontati i suoi accusatori. Teribazo su dunque ascoltato, e rispose a tutti gli articoli della lettera. Quanto alla fua connivenza con Evagora, il trattato medesimo conchiuso con Oronte forma la sua difesa, perchè è assolutamente il medesimo da esso offertogli, toltane una condizione, che avrebbe fatto onore al suo Sovrano. Circa la sua amicizia cogli Spartani, il trattato glorioso, che aveva fatto lor segnare, dee far conoscere, s'ella aveva per fine i suoi propri interessi, o quelli del Re. Ei non nega il credito, ch' egli ha nell'esercito: ma da quando in qua egli è un' delitto l'esser venuto a segno di farsi amare dagli Ufiziali, e da' foldati? Ei termina finalmente la sua disesa, richiamando alla memoria i lunghi servigi) prestati al Re, con una non mai smen-l tita fedeltà, e spezialmente la fortuna h' egli ebbe di salvargli la vita in una

ARTA-caccia, in cui due leoni erano per divoser se rarlo. I tre Commessari di comun parere dichiararono innocente Teribazo. Il Re gli rendè la sua antica amicizia, e giustamente adirato per la nera congiura di Oronte, sece cadere sopra di lui tutto il peso del suo sdegno. Un solo esempio di tal sorta contra gli accusatori convinti di salsità chiuderebbe per sempre la porta alla calunnia. Quanti innocenti oppressi, se non si osserva questa regola, considerata dagli stessi Gentili, come la base di tutta la giustizia, e la custodia della pubblica quiete!

# S. VII.

Spedizione di Artaserse contra i Cadusiani. Storia di Datamo di Caria.

Plus in Quando Artaserse ebbe terminata la guerra di Cipro, ne cominciò un' altra Arrax.p. 1023.1024. contra i Cadusiani, ch' eransi come ribellati, e avevano ricusato di pagare il tributo ordinario: ma gli Autori nulla dicono del motivo di questa guerra. Questi popoli abitavano una parte de' monti situati fra il Ponto Eusino; e'l mar Caspio, dalla parte settentrionale della Media. Il terreno è ivi sì ingrato, essì poco atto all'agricoltura, che non vi si semina biada. Gli abitanti non avevano quasi altro alimento che pomi, pere, e altre frutta di questa spezie. Avvezzi da fanciulli ad una vita dura, e laboDE' PERSIANI. 265
laboriosa, contavano per nulla le fati-MNEMoche, e i pericoli, e per questa ragione NE.
erano molto acconci al messier della guerra. Il Re marciò in persona contra di essi
alla testa d'un esercito di trecento mila
uomini d'infanteria, e di dieci mila cavalli. Teribazo lo seguì in questa spedizione.

Appena Artaserse su un poco avanzato nel paese, che 'l suo esercito sossiri
una carestia orribile. Le truppe non trovavano di che sussistere, ed era impossibile il sar venire viveri d'altrove, a cagione delle strade difficili, e impraticabili. Tutto il campo viveva di animali
da soma, che uccidevansi, e divennero
ben presto così rari, che la testa d'un
asino valeva sessanta dramme, e v'era Trenta lire
dissicoltà a trovargliene. La mensa stessa
del Re venne a mancare, e non vi restavano che pochi cavalli, essendo stati
consumati tutti gli altri.

In questa satale congiuntura Teribazo salvò il Re, e l'esercito con uno stratagemma, ch'egli ritrovò. V'erano due Re de' Cadusiani, tutti due separatamente accampati colle loro truppe. Teribazo che informavasi di tutto, aveva inteso che non passavano di buona intelligenza, e che la gelosia saceva che non passassero, come dovevano, di concerto. Dopo aver comunicato il suo disegno ad Artaserse, se ne andò a trovare uno di questi due Re, e mandò suo sigliuolo dall'altro. Ciascheduno di essi sece sa Rell. Stor. Ant. Tom. IV. M. pe-

ARTA-pere a quello al quale parlava, che l' SERSE altro mandava senza sua saputa Ambasciatori ad Artaserse per trattare con questo Principe, e consigliollo a prevenire, affine di rendere le sue condizioni migliori, promettendo di ajutarlo quanto poteva. L'inganno riusci. I Gentili (a) lo credevano permesso, riguardo a'nimici. Gli Ambasciatori partirono ciasche-

zo, gli altri con suo figliuolo.

duno dal loro lato, gli uni con Teriba-

Essendo durato poco tempo questo negoziato, Artaserse cominciò ad entrare
in sospetto contra Teribazo, e i suoi
nimici, profittando di questa occasione,
nulla trascurarono per calunniarlo, e per
rovinarso nell'animo del Re. Di già
anche il Principe pentivasi di essersi
dato di lui, e con ciò diede motivo a'
suoi emoli di spargere le loro calunnie.
A che mai sta legata la fortuna de'più
sedeli sudditi presso d'un Principe sospettoso, e crudele! Intanto arrivano Teribazo da una parte, e suo sigliuolo dals'
altra, chiasceduno cogli Ambasciatori de'
Cadusiani. Conchiuso il Trattato cogli
uni, e cogli altri, e satta la pace, Teribazo divenne più potente che mai nell'animo del suo Sovrano, e parti seco lui.

Il Re in questa marcia secesi molto animirare. Ne l'oro, di cui era coperto, ne la sua porpora, ne le gemme

<sup>(</sup>a) Dolus, an virtus, quis in hoste

DE' PERSIANI. 267 che gli risplendevano intorno, e che MNEMOascendevano alla somma di trenta seine. milioni, non gl'impedivano il darsi alla Dodici mi-fatica come il menomo soldato. Aveva ta talenti. il turcasso sulle spalle, e'il braccio armato col suo scudo, camminando il primo in quelle strade disastrose; e disficili . I foldati veggendo la fua pazienza; e'l fuo coraggio, animati dal fuo esempio, divenivano sì agili, che pareva as vessero l'ali : ei faceva ogni giorno du. gento, e più stadi, cioè più di sette les ghe. Arrivo finalmente ad una delle fue case regie, ornate di giardini persetta: mente coltivati; con un parco di una fomma estensione, e ancora più maravis glioso, perchè tutta la campagna d'intorno era nuda, e senz'alcun albero. Es sendo allora nel cuore del verno, e facendo un freddo eccessivo, permise a' soldati il far legna nel suo parco senza risparmiare i suoi più begli alberi, nè i pini, nè i cipressi. Ma non potendo i soldati risolversi ad abbattere alberi, de' quali ammiravano la bellezza, e la grandezza, il Re prese la soure, e comincide a tagliar l'albero, che panvegli il più bello, e'l più grande: dopo di che i foldati non ebbero più alcun riguardo tagliarono ogni legno, ch'era dor neceffario, e accesero tanti suochi che passarono la notte senz' alcun' incomodo . Quando si riflette quanto i gran Signori pregiano i loro giardini, e le lor case M 2

ARTA- di piacere, bisogna aver a grado il ge-SERSE neroso sagrifizio, che sa qui Artaserse, dimostrando con esso un buon cuore; sensibile alla-pena, se a patimenti de suoi soldati. Ma egli non sostiene sem-

pre questo carattere.

Il Re aveva perduto in questo viaggio un gran numero di valorosi soldati, e quasi tutti i suoi cavalli. Ed essendosi immaginato di esser tenuto in dispregio a cagione delle sue gran perdite, e del cattivo successo della sua spedizione, divenne di stravagante umore contra i Grandi della sua Corte, e ne sece morire un gran numero nel trasporti di collera, e un maggior numero per sospetto, e per timore che intraprendessero qualche cosa contra di lui. Imperciocche il timore in un Principe sospettoso è una passione micidiale, e sanguinaria, laddove il vero coraggio è dolce, umano, e lontano da ogni sospetto.

Uno de' primi Ufiziali che perirono in questa spedizione su Camisaro, Cario di nazione, Governatore della Leucosiria, provincia situata fra la Cilicia, e la Cappadocia. Gli succedette nel Governo suo sigliuolo Datamo, e gli su dato in ricompensa de' buoni servigi, ch'egli pure prestati aveva al Re in questa spedizione. Era questi il più gran Capitano del suo tempo, e Cornelio Nepote, che ci conservò la sua vita, non ammette fra i barbari altri a lui superiori, suorche Amilcare, e Annibale. Pare da ciò che

DE' PERSIANI. 269
che sta scritto in questa vita, che niuno MNEMOl' abbia giammai superato in arditezza, NE. in valore, in prontezza ad inventare astuzie, e stratagemmi, in attività per giugnere prontamente a suoi disegni, in presenza di spirito per sceglier partito all' improvviso, e per trovar rimedi nelle oc-casioni più disperate, in una parola in tutto ciò che sperta l'arte della guerra. Pare che per aver un nome più illustre non gli abbia mancato, che un più grande teatro, e forse uno Storico, che ci avesse descritte con più esattezza se sue azioni: perchè Cornelio Nepote, secondo la fua pianta generale non ha potuto raccontarle se non in una maniera assai succinta.

Ei cominciò a distinguersi particolarmente in una commissione datagli di mettere in dovere Thio, Principe potentissimo e Governatore della Paflagonia. ch'erasi ribellato contra il Re. Essendo suo prossimo parente, credette dovere impiegar prima le strade della dolcezza, e dell'affetto, ch'ebbero a costàrgli la vita per le insidie, che gli tese il persido Thio. Scappato da un sì gran pericolo, lo attaccò apertamente colla forza, benchè si vedesse abbandonato da Ariobarzane Satrapo della Lidia, della Jonia, e di tutta la Frigia, che per gelosia non gli diede soccorso. Egli s'impadronì del suo nimico, e lo prese vivo colla sua moglie, e co' suoi figliuoli. Sapeva qual piacere recherebbe al Re questa novella, M 3

ARTA-e studio di rendergliela ancora più grata SERSE colla sorpresa. Parti col suo illustre prigioniero senza darne avviso alla Corte, e marciò a gran giornate per prevenire la voce, che la fama potrebbe spargere. Quando vi su arrivato vesti Thio in una maniera affai singolare. Era desso un' uomo d'alta statura, d'aspetto rozzo, e terribile: era nero di carnagione, co' capelli, e colla barba lunga. Egli lo vesti d'un abito magnifico, gli pole al collo, e alle braccia una collana, e le maniglie d' oro, e gli diede tutto l' equipaggio d'un Re, come in fatti lo era. Egli poi coperto d' un abito rozzo da contadino, e vestito come un cacciatore, colla mano sinistra armata d'una mazza, teneva colla destra Thio con un guinzaglio, come si conduce una presa bestia. La novità dello spettacolo trasse tutta la città. Ma niuno resto più sorpreso, nè più contento del Re, quando se li vide comparire dinanzi in una sì strana forma. La ribellione di questo Principe, potentissimo nel suo paese, avevagli cagionati grandi, e giusti timori. Ei non aspettavasi di vederlo tosto consegnato nelle sue mani. Una sì pronta e felice esecuzione secegli meglio conoscere tutto il merito di Datamo.

Per mostrare quanto conto ne faceva, volle che dividesse con Farnabazo, e Titrausto, i due primi uomini dello stato, il comando dell' esercito, che destinava contra l'Egitto; e gli diede anche la dignità

Essendo in atto di partire per questa spedizione, Artaserse gli ordinò che marciasse sollecitamente contra Aspi, che fatto aveva ribellare il paese, dove comandava nelle vicinanze della Cappadocia. La commissione era di poca importanza per un' Ufiziale, ch'era stato eletto Generale, e dall'altra parte assai pericolosa . perchè conveniva cercare il nimico in un paese assai rimoto. Egli si avvide ben presto dell'errore, e mandò a levargli l'ordine. Ma Datamo era tosto partito con una squadra di truppe. e aveya marciato giorno, e notte, giudicando che per sorprendere, e vincere il nimico, non aveva di altro duopo, che di diligenza, e non d'un gran numero di milizie. In fatti lo sorprese, e i corrieri mandatigli dal Re incontrarono per istrada Aspi, ch'era condotto a Susa co'piedi, e colle mani legate.

Non parlavasi in Corte se non di Datamo. Non sapevasi che più ammirare, se
la sua pronta ubbidienza, o'l suo coraggio,
o par la sua rara fortuna. Una gloria si risplendente serì que' della Corte, che governavano. Nimici in secreto gli uni degli
altri, e separati per la contrarietà degl' interessi, e per concorso delle medesime pretensioni, si unirono contra un merito superiore, che deprimevali tutti, e che perciò
era, rispetto ad essi, un delitto. Cospiram. M. 4.

A R T A- rono insieme per rovinarlo presso il Re, e SERSE vi riuscirono anche troppo. Assediandolo incessantemente, e non istando egli in guardia contra quelli, che parevano assezionati al suo interesse, gl'inspirarono gelosia, e sospetto contra il più zelante, e'l più sedele de'suoi vassalli.

Un'amico intrinseco di Datamo, che occupava uno de' primi posti nella Corte, avvisollo di quanto era avvenuto, e della congiura formata contra di lui, che aveva già mal disposto il Re verso la sua persona. Rappres ntavagli, che se la spedizione di Egitto, di cui era stato incaricato, sosse per sortire inselicemente, ei sarebbe esposto ad un gran pericolo. Che'l cossume de' Re era l'attribuire ad essi soli, e alla loro sortuna i selici successi, e d'imputare gl'infelici alla mancanza de' lor Generali, e di renderli responsabili col pericolo della loro vita. Che correva maggior rischio, perchè tutti quelli che stavano d'intorno al Re, e che s'erano fatti padroni

\* Docet eum magno fore in periculo, se quid illo imperante in Ægypto adversi ascidisset. Namque eam esse consuetadinem regum, ut casus adversos hominibus tribuant, secundos fortuna sua: quo facile sieri, ut impellantur ad eorum perniciem, quorum ductu res male gesta nuncientur. Illum hoc majore sore in discrimine, quod, quibus rex maxime obediat, eos habeat inimicissimos. Cornel. Nep.

DE' PERSIANI.

del suo animo, erano suoi dichiarati ni- MNEMO mici, e avevano giurata la sua rovina. NE.

Su questi avvisi Datamo determino di abbandonare il servizio del Re, senza però far per anche cosa, che fosse contraria alla fedeltà che dovevagli. Lascia il comando dell'esercito a Mandrocle di Magnesia, parte colle sue truppe per la Cappadocia, s'impadronisce della Passagonia, che n'era vicina, si unisce cautamente con Ariobarzane, raccoglie truppe, si assicura delle piazze, e vi mette buone guardie. Intese che quelli di Pisidia armavano contra di lui. Ei non gli aspetta, sa marciare il suo esercito comandato dal suo secondo genito, ch' ebbe la sventura di restare ucciso in un combattimento. Per quanto acerbo foise il dolore di questo padre, occultò la sua morte, perchè una sì funesta novella non facesse perdere alle sue truppe il coraggio. Giunto presso al nimico, sua prima cura su occupare un posto vantaggioso. Mitrobarzane suo Suocero, che Diod. la comandaya la cavalleria, credendo suo 499. genero assolutamente perduto, risolvè di passare dalla parte de'nimici. Datamo senza turbarli, nè sconcertarsi fece correr voce nell'esercito, che quest' era un finto concerto fra suo Suocero, e lui, e lo segui davvicino, come per mettersi in istato di attaccare nel tempo stesso il nimico da due parti. L'astuzia ebbe tutto l'effetto, che ne aspettava. Quando ven-M 5.

ARTA- ne alle prese Mitrobarzane su trattato da SERSE una parte, e dall'altra come nimico, e tagliato a pezzi co' suoi. L'esercito de' Pissidiani prese la suga, e lasciò Datamo padrone del campo di battaglia, e di tutto il ricco bottino, che trovossi nel campo de' vinti.

> Sin' allora Datamo non erasi per anche dichiarato apertamente contra il Re, mentre le azioni, di cui abbiamo parlato erano fatte solo contra i Governatori, co' quali aver poteva qualche particolare contesa, come abbiamo altrove osfervato esser questa cosa assai ordinaria. Il suo proprio figliuolo primogenito ( appellavasi Scisina ) portossi suo accusatore presso del Re, e gli scuoprì tutti i suoi difegni. Artaserse ne su veramente spaventato. Ei conosceva tutto il merito di questo nuovo nimico. Sapeva, che non impegnavasi in un'impresa, senz'averne prima maturamente pesate tutte le conseguenze, e senz'aver prese tutte le misure necessarie per farla riuscire; o che fin' allora l'esecuzione aveva sempre corrisposto a tutti i suoi progetti. Mando contra di lui in Cappadocia un'esercito di quasi dugento mila uomini, de' quali venti mila erano di Cavalleria, tutti sotto la condotta di Autofradate . Le truppe di Datamo non uguagliavano la ventesima parte di quelle del Re. Perciò tutto lo sforzo consisteva in lui medesimo, nel coraggio de' suoi soldati, e nella felice situazione del posto, che

DE' PERSIANI.

avova occupato. Imperciocche quest'era MNEMOla sua grand'arte, nè giammai Capitano NE seppe meglio di lui prendere i suoi vantaggi, nè meglio profittar del terreno, quando trattavasi di schierare un'esercito

in battaglia.

Il suo, come ho già detto, era infinitamente inferiore a quello de'nimici. Egli erasi appostato in tal guisa che non potevano imbarazzarlo; che al menomo moto che facevano, incomodavali confiderabilmente; e se risolvevansi di venir alle mani, il gran numero diveniva loro inutile. Autofradate ben vedeva, che secondo tutte le regole della guerra, non bisognava in tal congiuntura azzardar la battaglia: ma vedeva altresì effere cosa di suo disonore, con un'esercito si numeroso prendere il partito della ritirata. o starsene lungo tempo ozioso, in faccia ad una piccola squadra di soldati. Diede dunque il segno; e'l primo attacco su fiero: ma le truppe di Autofradate piegarono ben presto, e surono messe in rotta. Il vincitore inseguilli per qualche tempo, e ne fece una gran strage. Dalla parte di Da--tamo restarono morti mille uomini.

Vi furono ancor molti altri combattimenti, o piuttosto molte scaramucce, nelle quali Datamo resto sempre superiore, perchè conoscendo persettamente il paese, e riuscendo principalmente nelle astuzie militari, appostavasi sempre vantaggiosamente, e impegnava i nimici in

M 6

ARTA-terreni difficili, da'quali non potevano SERSE trarsi senza perdita. Autofradate, veggendo inutili tutti i suoi sforzi, e disperando di poter soggiogar colla forza un nimico sì accorto, e sì coraggiolo, parlò di accomodamento: e gli propose di rientrare in grazia del Re con patti onorevoli . Datamo comprendeva esservi per lui poca sicurezza in questo partito, perchè è cosa rara che i Principi si riconcilino di vero cuore con un fuddito, che mancò al suo dovere, e al quale veggansi in certa forma obbligati a cedere . Nondimeno, essendosi egli precipitato come per disperazione in questa ribellione, e conservando sempre internamente verso il suo Principe sentimenti di affetto, e di zelo, accetto con piacere queste esibizioni, che lo liberavano dallo stato violento, in cui la sua disgrazia avevalo impegnato, e che gli porgevano il mezzo di rientrare nel suo dovere, e d'impiegare i suoi talenti în servizio del Principe, a cui erandovuti. Promi-se di mandar Deputati al Re. Cessarono gli atti di ostilità, e Autofradate ritirossi nel suo Governo della Frigia.

Datamo non erasi ingannato. Artaserse, mosso da sdegno contra di lui,
cambiato aveva in odio implacabile la
stima, e l'affetto, che avevagli una
volta dimostrato. Veggendo di non poter vincerlo colla forza, e coll'armi,
non si vergognò di adoperare l'artifizio,
e'l tradimento per liberarsene: mezzi

in-

DE' PERSIANI.

277 indegni d'ogni uomo d'onore, quanto MNEMO--più d'un Principe! Egli appostò moltine. Igherri perchè lo alsassinassero: ma Datamo fu sì avventuroso, che scansò le loro insidie. Finalmente Mitridate sigliuolo di Ariobarzane, cui il Re fatte aveva grandi promesse, se liberarlo poteva da un sì formidabile nimico; insinuatosi nella sua amicizia, e avendogli dati per lungo tempo molti contrassegni della sua sedeltà ad ogni pruova per guadagnare la sua confidenza, si servì d'un momento favorevole, in cui lo trovò folo, e lo uccise colla sua spada, prima che fosse in istato di disendersi.

In tal guisa (a) perì nelle insidie d'una falsa amicizia quel valoroso Capitano, che aveva sempre tenuto per punto di onore il mantenere una fedeltà inviolabile verso quelli, che gli erano affezionati. Felice, se si fosse sempre mantenuto fedel suddito, come buon' amico; e se non avesse oscurato sul finir de' suoi giorni lo splendore delle sue eroiche qualità, col pessimo uso che ne sece, e che non può mai essere autorizzato, nè dal timore delle disgrazie, nè dalla ingiusti-zia degl'invidiosi, nè dalla ingratitudine del Sovrano.

Io stupisco ch'essendo da paragonarsi per le sue rare virtù militari a' più

(a) Itavir, qui multos confilio, neminem perfidia ceperat, simulata captus est amicitia. Corn. Nep.

ARTA-grand' uomini dell'antichità, il suo meserse rito sia restato come seppellito nel silenzio, e nella dimenticanza. Le sue azioni meritavano certamente di essere innalzate. Imperciocchè per lo appunto inquesti piccoli corpi di truppe, quali surono quelli di Datamo, ove tutto è nerbo, tutto è regolato dalla prudenza, e dove il caso non ha luogo, comparisce nel suo vero splendore l'abilità d'un Comandante.

# CAPITOLO QUARTO

Storia succinta di Socrate.

E Ssendo la morte di Socrate uno de' più considerabili avvenimenti dell' antichità, ho creduto bene trattar questo soggetto con tutta quell'ampiezza che mezita. A questo ripiglierò le cose un poco più lontane, per dare a' Lettori una giusta idea del Principe de' Filosos.

Due Autori principalmente mi somministreranno ciò che debbo dire in tale proposito: Platone, e Senosonte, tutti due discepoli di Socrate. Eglino han trasmessi alla posterità molti suoi ragionamenti, (a) perchè questo Filososo non

<sup>(</sup>a) Socrates, cujus ingenium variosque fermones immortalitati scriptis suis Plato tradidit, litteram nullam reliquit. Cic. de Orat. lib. 3. n. 57.

DE' PERSIANI. lasciò scritto alcuno; e ci hanno conser-MNEMOvate minutamente tutte le circostanze NE. della sua condanna, e della sua morte. Platone, che ne fu testimonio, racconta nella sua Apologia la maniera, colla quale Socrate su accusato, e si difese: nel Critone, come ricusò di salvarsi dalla prigione: e nel Fedone, il suo am-mirabile ragionamento sopra la immortalità dell'anima, al quale succedette immediatamente la sua morte. Senosonte era allora lontano, e in cammino per ritornare nella sua patria, dopo la spedizione del giovane Ciro contra suo fratello Artaserse. Perlochè egli scrisse l' Apologia di Socrate fulle altrui relazioni: ma seppe da lui stesso ciò che scrisse delle sue azioni, e de' suoi discorsi ne' fuoi quattro libri delle cose memorabili. Diogene Laertio scrisse la vita di Socrate, ma in una maniera succintà, e affai compendiofa.

## · §. I.

Nascimento di Socrate. Egli si da prima alla scultura; poscia allo studio delle scienze. I maravigliosi progressi nelle medesime. Suo gusto nella morale: suo carattere: suoi impieghi: ciò ch'ebbe a soffrire dal bisbetico umere di sua moglie.

Socrate nacque in Atene il quart'anno 3533: În. della settuagesima Olimpi ade . Suo pa-G. C. 471.

ARTA-dre era scultore Sosronisco di nome: la SERSE madre, una levatrice, appellata Fenere-Diog. Late. Quì si vede che la bassezza de'naero. in Sotali non è un ostacolo al vero merito, il quale solo forma la soda gloria, e la vera nobiltà. Pare da' paragoni bene spesso adoperati da Socrate ne' suoi discorsi, ch'ei non si vergognasse della professione di suo padre, nè di quella di

fessione di suo padre, nè di quella di 11d. p. 110. sua madre. Egli stupivasi che uno scultore applicasse tutto il suo spirito a fare che una pietra rozza divenisse simile ad un' uomo, e che un' uomo si prendesse si poca briga di non essere simile ad un

Plus. inrozzo sasso. Era solito dire, ch'esercitava

Theas. p. il mestiere di levatrice, rispetto agl'ingegni, facendo loro produrre al di suori tutti
i loro pensieri; e tal era in essetto il raro talento di Socrate. Trattava le materie in
un ordine sì semplice, sì naturale, sì netto, che faceva dire a quelli, co'quali entrava in disputa tutto ciò che voleva; e faceva grovare ad essi nel lor proprio sondo la
risposta a tutte le questioni, che a' medesimi proponeva. Imparò prima il mestiero
di suo padre, nel quale riuscì assai bene.

Pauf.lib.9. Vedevasi ancora al tempo di Pausania in pas. 596. Atene un Mercurio, e alcune delle Grazie di sua mano; e si dee presumere che queste opere non avrebbero avuto luogo fra quelle de più gran maestri dell'arte, se

non fossero state giudicate degne.

Dicesi che Critone abbialo tratto dalla bottega di suo padre, avendo ammirata

DE' PERSIANI. 281
la fingolarità del fuo ingegno, giudi MNEMecando non essere cosa ragionevole, che NE. un giovane capace di cose più grandi stesse perpetuamente attaccato sulla pietra collo scalpello alla mano. Ei su discepolo di Archelao, che gli prese molto affetto: questi era stato discepolo di Anasagora filosofo celeberrimo. I suoi primi studi ebbero per oggetto la fisica, e le cose naturali, i movimenti de' cieli, e degli astri, secondo il costume di que tempi, nè quali non conoscevasi ancora se non questa sola parte della Filosofia; e Senofonte ci afficura che n'era dottif-Lib.4. Mesimo. Ma, (a) dopo aver conosciuto col-morai. P. la fua propria sperienza quanto tali cognizioni

[a] Socrates primum philosophiam devocavit e cœlo, O in urbibus collocavit, O in domos etiam introduxit, O coegit de vita O' moribus, rebusque bonis, O' malis quarere. Cic. Tusc. Quæst. lib. 5.n. 10.

Socrates mihi videtur, id quod constat inter omnes, primus a rebus occultis O ab ipsa natura involutis, in quibus omnes ante eum philosophi occupati fuerunt, avocavisse philosophiam, & ad vitam com-munem adduxisse; ut de virtutibus & vitiis, omninoque de rebus & malis quéreret; calestia autem vel prosul esse a nostra cognitione censeret, vel, si maxime cognita essent, nihil tamen ad bene vivendum conferre. Cic. Academic. Quæst. lib. 1. n. 15.

282 STORIA ANTICA ARTA-Zioni fossero difficili, astruse, e invilup-SERSE pate di sua natura, e dall'altro canto poco utili alla comune degli uomini, fu il primo, come dice Cicerone, che pensò di far discendere la Filosofia dal cielo, per introdurla nelle città, e anche nelle case private, umanandola, per così dire, e rendendola più familiare, più acconcia all'uso della vita comune, e all'ingegno dell' uomo, applicandola unicamente a ciò che poteva renderli più ragionevoli, più giusti, e più virtuosi. Conosceva ch'

Xenoph era una spezie di follia il consumare tut-Memoral. l ta la vivacità del suo spirito, e impie-

5. P. 710. gare tutto il suo tempo in ricerche puramente curiose, involte da tenebre im-penetrabili, assolutamente incapaci di contribuire alla felicità dell'uomo, mentre trascuravasi d'istruirlo ne'doveri comuni, e ordinari della vita, e d'insegnarli ciò ch'è conforme o contrario alla pietà, alla giustizia, e all'onestà: nel che consiste la fortezza, la temperanza, e la saviezza; qual sia il fine d'ogni governo, quali ne sieno le regole, quali sieno le qualità necessarie per ben comandare, e per ben governare. Noi vedremo poscia. l'uso che sece di questo studio. Esso, anzichè impedirgli l'adempiere

i doveri di un buon cittadino, servì a renderlo ne' medesimi più sedele. Egli portò l' armi come facevano tutti quelli di Atene, ma con motivi più puri, e più ragionevoli. Fece molte campagne.

DE PERSIANI. 283

si trovò in molte azioni, e vi si distin-Mnemose sempre col suo coraggio, e colla sua ne.
bravura. Fu veduto sul fine della sua
vita, dar in Senato, di cui era membro,
prove distinte del suo zelo per la giustizia, senza che i maggiori pericoli potessero indebolirlo.

Erasi avvezzato per tempo ad una vita sobria, dura, faticosa, senza la quale di rado foddisfar li può alla maggior parte de'doveri d'un buon cittadino. E' cofa difficile aver com' egli in sì alto disprezzo le ricchezze, e in tanto pregio la povertà. Egli considerava come una per- Xenoph. fezione divina il non aver bisogno di Memorab. cosa alcuna, e credeva, che si giugnesse 731. tanto più da vicino alla Divinità, quanto più si faceva di meno delle cose di quaggiù. (a) Veggendo la pompa, e l'apparato che il lusso ssoggiava in certe cerimonie, e l'infinita quantità d'oro, e d'argento, che vi s'impiegava:,, Quan-,, te cose, ei diceva rallegrandosi seco " stesso del suo stato, quante cose, delle , quali io non ho bisogno! Quantis non

Ereditato aveva da suo padre ottanta Liban, in mine, cioè quattro mila lire; e avendo Apoc. un suo amico avuto bisogno di questa socrat. pag. somma, gliela diede in prestanza. Ma 640.

(a) Socrates in pompa, cum magna vis auri argentique ferretur: Quam multa non desidero, inquit! Cic. Tusc. Quast. lib. 5. n.

ARTA-essendo andati a male gli affari di questo SERSE suo amico, ei perde tutto, c soffri questa perdita con tanta indifferenza, e sranquillità, che nè pur pensò a lamentarfene. Si vede nell' Economico di Senofonte, che il suovavere non ascendeva in tutto, che a cinque mine, cioè a dugento cinquanta lire. Aveva per amici i più ricchi di Atene, che non poterono mai persuaderlo che permettesse gli facessero parte delle loro ricchezze. Quando aveva qualche bisogno non arrossivasi di confessarlo. (a) Se avessi danaro, ei disse un giorno in un' assemblea de' suoi amici, avrei comperato un mantello: Ei così dicendo non indirizzo il suo discorso ad alcuno in particolare, si contentò d'un avviso generale. Nacque un contrasto fra i suoi discepoli, chi di lo-

Senec. de ro gli farebbe questo piccolo dono. Egli Benef. lib. è troppo tardi, dice Seneca; la loro ats. cap. 6. tenzione prevenir doveva i suoi bisogni, e la sua domanda.

Ricusò generosamente le offerte, e i doni di Archelao Re di Macedonia, che trar lo voleva presso di lui aggiugnendo, ch'ei non voleva andare a trovar un uo-

(a) Socrates, amicis audientibus: Emiffem, inquit, pallium, si nummos habe-

rem: Neminem poposcit, omnes admonuit.

A quo acciperet, ambitus suit .... Post
boc quisquis properaverit, sero dat: jam
Socrati desuit. Senec. de Benes. lib. 7.

cap. 24.

DE' PERSIANI.

me, che poteva dargli più di quello ch' egli MNEMO. non era in istato di restituirgli. Un altro NE.

Filosofo non approva questa risposta.,,Sa-, rebbe dunque stato un servigio dappo-, co, dice lo stello Seneca, il disingan-, nare questo Principe delle sue false idee

", di grandezza, e di magnificenza; l'

" insinuargli il disprezzo delle ricchezze, , mostrargliene il vero uso, istruirlo nel-

, la grand'arte di regnare, in una pa-" rola, insegnargli a ben vivere, e a ben

, morire ? Vuoi fapere, continua Sene-, car, la vera ragione, che lo tratten-

, dare incontro alla fervitù, mentre co-

" nosceva che in una città libera non fi poteva tollerare la libertà . Noluit,

n ire ad voluntariam servitutem is, cujus libertatem civitas libera ferre non potuit.

L'austerità, colla quale viveva priva Xenoph. in tamente, non rendevalo rustico, ne sel-conviv. vaggio, come gli altri Filosofi di allora. Nelle compagnie, e nelle conversazioni, era assai lepido, e allegro, essendo egli il condimento, e la delizia del convito. Benchè poverissimo amava la proprietà, Alian. lib. e in se medesimo, e nella sua casa; e 4. cap. 11. non potendo tollerare la ridicola affetta- 6 lib. 9.6. zione di Antistene, che portava sempre abiti sdruciti, e laceri, dicevagli che da' buchi del suo mantello, e de' suoi vecchi cenci scorgevasi molta vanità.

Una delle qualità più distinte in Socrate era una tranquillità d'animo, che

ARTA-nessun' accidente, nessuna perdita, nes-SERSE suna ingiuria, nè qualsivoglia maltrattamento alterarlo poteva. Alcuni hanno ereduto che fosse naturalmente socoso, e collerico, e che la moderazione, alla quale era giunto, fosse effetto delle sue riflessioni, e de sforzi che fatti aveva per vincer se, e per correggersi, il che ne accrescerebbe vie più il merito . Se-Senec. de Am. lib. 3. neca dice, ch'egli esatto aveva da' suoi Cap. 15. amici, che lo avvertissero quando lo vedessero in atto di montar in collera, e che aveva dato ad essi questo diritto sopra di lui, com'egli preso lo aveva sopra di loro. (a) În fatti, il tempo di chiamar foccorfo contra una passione, che ha fopra l'uomo un imperio sì potente, e sì pronto, egli è, allorchè siamo ancora in noi; e a fangue freddo. Al primo fegno, o al primo cenno d'avvijo, egli abbassava la voce, o anche taceva. Sentendosi della commozione contra uno schiavo:,, lo ti percuote-, rei, ei disse, se non fossi in collera : 1bid. lib.1. .; Caderem te , nisi irascerer ,. Avendo ricevuto uno schiasso, si contento di dire eap. 15. Ibid. lib.3 ridendo: Ella è una pena il non sapecap: II. re quando faccia d'uopo armarsi della

> Senza uscire di casa, trovava in che esercitare ampiamente la sua pazienza.

celata .

(a) Contra potens malum, & apud nos gratiofum , dum conspicimus , & nostri sumus, advecemus.

DE' PERSIANI. 287
Santippa sua moglie posela alle più dure MNEMOpruove col suo amore bizzarro, e violen-NE.
to. Pare, che prima di prenderla per sua
compagna, ignorato non avesse il suo

compagna, ignorato non avesse il suo carattere; ed egli stesso dice in Senoson-Xenosh. in te, che scelta avevala a bello studio, Conviv. P. persuaso che se veniva a capo di sossi. re le sue stravaganze, non vi sarebbe persona, quanto difficile esser si voglia, colla quale non potesse vivere. Se l'aveva sposata con questo fine, doveva certamente esserne contento. Non vi fu giammai donna di sì pessimo umore, nè di spirito sì bizzarro come il suo. Non vi fu oltraggio, nè ingiuria, ch' ei non abbia sofferta da essa. Giugneva tal volta a tal' eccesso di collera, di strappargli il mantello sulla pubblica strada; e un Diog. in giorno dopo aver vomitate contra di lui Socrat. P. tutte quelle ingiurie, delle quali era ca pace il suo surore, gettogli finalmente sul capo un vaso d'acqua sporca. Egli

altro non fece che ridere, dicendo, che

dopo un sì gran tuono doveva piovere.

Alcuni antichi Autori hanno scritto, Plus. in che Socrate sposò una seconda moglievis. Aristid. nomata Mirto, nivote di Aristide il Giu-pag. 335. sto; e ch'ebbe a sossirire molto da queste 13.pag. 555. due mogli, ch'erano perpetuamente in Diog. Lacontrasto, e che non si univano, se non ert. in Soper caricarlo d'ingiurie, e per fargli de-seat. p. 105. gli oltraggi più dispettosi. Pretendono che durante la guerra del Peloponneso, dappoichè la peste rapì una gran parte de-

gl

ARTA-gu Ateniesi, sia stato fatto in Atene un SERSE Decreto, col quale, per riparare più presto le rovine della Repubblica, era permesso ad ogni cittadino l'aver due mogli, e che Socrate siasi servito del benefizio della nuova legge. Questi Autori erano unicamente fondati fopra un passo del trattato della Nobiltà, attribuito ad Aristotele. Ma oltre che, secondo Plutarco medesimo, Panezio, Autore assai grave, aveva pienamente confutata questa opinione; ne Platone, ne Senosonte, ch'erano totalmente informati di ciò che spetta al loro Maestro, non parlano di questo secondo maritaggio di Socrate; e dall' altro canto Tucidide, Senofonte, e Diodoro di Sicilia, che hanno raccontata diffusamente tutte le particolarità della guerra del Peloponneso, osservano lo stesso silenzio sul preteso Decreto di Atene, che permetteva la Bigamia. Si vedrà ne' primi Volumi delle Memorie dell' Accademia delle Belle Lettere, una Dissertazione del Signor Hardion su questo proposito, nella quale egli dimostra, che l'iecondo maritaggio di Socrate, e'l Decreto della bigamia sono fatti supposti.

## 6. II.

## Del Demonio, o Spirito familiare di Socrate.

Sarebbe non conoscere Socrate, quando non si sappia qualche cosa del Genio

DE' PERSIANI. nio ch'egli pretendeva avergli servito di MNEMO; configlio, e di guida nella maggior parte NE delle sue azioni. Non resta concordato cosa fosse questo Genio, chiamato ordinariamente il Demonio di Socrate, da una parola greca, Samorior, che significa qualche cosa che ha del Divino, conceputa come una voce segreta, o come un segno, o una inspirazione, qual'era quella che provavano gl' Indovini: Genio che stornavalo dalle imprese che divisava, quando essergli dovevano pregiudiziali, senza mai indurlo ad alcun'azione: Effe cie. de Didivinum quoddam, quod Socrates damo-vin. lib. 1, nium appellat, cui semper ipse paruerit, n. 122. nunquam impellenti, sepe revocanti. Plu-Pag. 580. tarco in un trattato che ha per titolo, Il Genio di Socrate, riferisce i diversi sen-timenti degli antichi sulla esistenza, e sulla natura di questo Genio. Io fra tutti questi sentimenti mi appiglio a quello che mi sembra più naturale, e più ra-

Si sa che la Divinità sola ha una cognizione certa, e chiara dell' avvenire:
che l'uomo non ne può penetrare le tenebre, se non per conghietture incerte,
e consuse: che quelli, i quali meglio vi
riescono sono quelli, che con un paragone più esatto, e più ordinato delle disferenti cagioni, che influir possono nell'
avvenimento suturo, preveggono in una
maniera più distinta qual sarà il risultato, e l'esito del contrasto di queste
Roll. Stor. Ant. Tom. IV.

gionevole, benchè egli v'insista poco.

ARTA-diverse cagioni, per contribuire al successo SERSE d'un'essetto, e d'una impresa, o per mettervi ostacolo. Questa previsione, e questo discernimento hanno del divino, s'innalzano sopra gli altri uomini, ci avvicinano alla Divinità, ci fanno in certa maniera entrare ne'suoi consigli, e ne's suoi disegni, facendosi traspirare, e presentire sino ad un certo segno, ciò ch'ella ha regolato per l'avvenire. Socrate aveva un giudizio giusto, e penetrante, e una esquisita prudenza. Ei poteva chiamare questo giudizio, questa prudenza Saujóvior, qualche cosa di divino, usando una spezie di equivoco, per dire il vero, senza nondimeno attribuire a se medesimo il merito della sua esattezza nel conghietturare sull'avvenire. Il Signor

Tom. 17. Abate Fraguier si avvicina a questo senrag. 308. timento in tal maniera nelle Memorie

Theaq.pag. dell' Accademia delle Belle Lettere.

L'effetto o piuttosto la sunzione di questo Genio, era trattenerlo, e impedirgli l'operare, senza indurlo mai ad agire. Riceveva altresì lo stesso avvertimento, allorche i suoi amici andavano ad impegnarsi in qualche cattivo affare, che gli comunicavano; e si raccontano molte occasioni, nelle quali eglino trovaronsi imbarazzati per non avergli creduto. Ora qual altro significato si può dare a ciò, se non fargli significare sotto parole misteriose, uno spirito, che i suoi propri lumi, e la cognizione degli uo-

DE' PERSIANI. mini rendono illuminato full' avvenire . MNEMO E se Socrate non avesse voluto diminui- NE. re nella sua persona il merito d'un giudizio sicurissimo, riferendolo ad una spezie d'istinto; e se in fatti avesse voluto far intendere altra cosa che questo soccorso generale della sapienza divina, la quale in ogni uomo si spiega colla voce della ragione: non avrebbe egli schivata, dice Senoson-Memorab.

te, la taccia di arrogante, e di mentitore? 166.1.p.708.

Dio mi ha sempre impedito il parlarvi, ei disse ad Alcibiade, finche la debolezza dell'età avesse renduti i miei discorsi inutili. Ma ora, io credo poter entrare in disputa con un giovane ambizioso, cui le leggi aprono la strada agli onori della Repubblica. Non è egli chiaro, che la prudenza impediva Socrate a non trattar seriamente con Alcibiade in un tempo, nel quale le materie gravi, e serie avrebbero potuto recargli una spezie di disgusto, dal quale non si sarebbe forse potuto giammai liberare? E allorchè nel dialogo della Repubblica, Rep.p.496.
Socrate rigetta sull'inspirazione del Genio il suo allontanamento da' pubblici affari, dic'egli mai altro, se non lo stesso che asserisce nella sua Apologia, cioè che un nomo dabbene, che in uno Stato corrotto s' ingerisce nel governo, non istarà Apolog. Semolto a perire? Se allora quando pre- tras. p.31. sentossi a' Giudici, che dovevano con-Ibid. dannarlo, non si fece sentire questa voce , per trattenernelo come faceva negl' N 2

111-

292 STORIA ANTICA ARTA-incontri pericolosi, ciò su perchè egli non

ARTA-încontri pericoloii, cio fu perche egli non serse giudicò che questo fosse per lui un mal da morire, principalmente nell'età, nelle circostanze nelle quali trovavasi. Ogni uno sa, qual era stato il suo prognostico sulla fatale spedizione della Sicilia. Egli attribuivala al suo Demonio, e dichiarava ch' era così inspirato. Un uomo savio, che vede un'affare condotto con passione, e mal concertato, può essere profeta intorno all'esito senz'aver bisogno d'un Demonio che lo inspiri.

Bisogna nondimeno consessare che 'l sentimento, che attribuisce agli uomini, de'Geni, e degli Angeli, non era incognito a'Gentili. Plutarco cita alcuni versi di Menandro, dove questo Poeta dice in termini chiari, Che ad ogni uomo è dato nascendo un buon Genio, che gli serve in tutta la sua vita di maestro e di guida.

Α πανη δαίμων ανδεί συμπαρασατά.

Είθύς γενομένω, μυσαγωγός 🕫 βίε

A'yado.

Si può verisimilmente credere, che 'l Demonio di Socrate, di cui parlasi diversamente, sino a mettere in questione, se fosse un buono o un cattivo Angelo, altro in fatti non sosse che la sorza del suo giudizio, che colle regole della prudenza, e col soccosso di una lunga sperienza sostenuta da serie ristessioni, sacevagli Mnemoprevedere qual esser doveva il successo de-ne.
gli affari, su i quali era consultato, o su
i quali deliberava per se medesimo.

Io penso nel tempo stesso ch'egli non fosse mal contento in lasciar credere al popolo, che sosse una Divinità quella, che lo inspirava, e scuoprivagli le cose suture. Questa opinione poteva molto innalzarlo nell'animo degli Ateniesi, e dargli un'autorità, di cui si sa esser stati assa gelosi i più grand'uomini del Paganesimo, i quali proccuravano di acquistarla con segrete comunicazioni, e con trattenimenti pretesi con qualche divinità: ma ella risvegliò contra di lui la gelosìa di molti cittadini.

## §. III.

Socrate dichiarato il più saggio fra gli uomini dall'Oracolo di Delfo.

Questa dichiarazione dell'Oracolo, sì vantaggiosa in apparenza per Socrate, contribuì non poco ad accendere contro

\* Licurgo e Solone ricorsero all' autorità degli Oracoli, per acquistare più credito. Zaleuco pretendeva che le sue leggi gli sossero state dettate da Minerva. Numa Pompilio vantava i suoi trattenimenti colla Dea Egeria. Il primo Scipione l'Africano saceva credere al popolo che gli Dei gli dessero avvertimenti segreti.

294 STORIA ANTICA ARTA- di lui l'invidia, e a suscitargli de nimi-SERSE ci, come ci fa sapere egli stesso nella sua Plus.in A- Apologia, dove racconta ciò che diede polog. p. 21. motivo a quest' oracolo, e quale sia il verò senso del medesimo.

> Cerefone discepolo zelante di Socrate, essendo andato un giorno in Delso, domandò all' Oracolo se v'era al mondo un' uomo più saggio di Socrate. La Sacerdotessa rispose che non ve n'era alcuno. Questa risposta cagionò a Socrate non poco imbarazzo, e provò pena in comprende-re il fenso. Imperciocche da una parte egli sapeva, dic' egli stesso, che non v'era in lui alcuna faviezza, nè poca, nè molta; e dall'altra sospettar non poteva nell'Oracolo falsità, o menzogna, essendo incapace la divinità di mentire. Si pole dunque in agitazione, e si diede molta pena per penetrarne il senso. S'indirizza prima ad un potente cittadino, uomo di Stato e gran politico, che passava per uno de'più saggi dena città, e ch' era egli stesso persuaso ancora più degli altri del suo merito. Egli scuopre nel trattenimento, ch'egli non sa nulla e glielo infinua affai chiaramente : per lo che si rende oltremodo odioso a questo cittadino, e a tutti quelli, ch'erano presenti. Ella su così di molti altri della medesima professione, e tutto il frutto delle sue ricerche su il farsi un gran numero di amici. Da questi uomini di Stato egli passa a' Poeti, che gli parvero ancora più pieni di stima di se medesimi,

m2

DE' PERSIANI.

295 ma in fatti più vuoti di scienza, e di MNEMOsaviezza. El fa le sue ricerche sino agli NE. Artigiani. Non ne trova pur uno, quale, purchè riuscisse nella sua Arte, non si credesse capacissimo, istruttissimo delle più gran cose: questa presunzione era il difetto quasi generale degli Ateniesi. Avendo naturalmente molto spirito pretendevano di saperne di tutto, e si credevano capaci di giudicare di tutto. Non furono. più felici le sue ricerche satte a' forestieri.

Socrate poscia rientrando in se stesso, e paragonandosi a tutti quelli, che aveva interrogati, \* conosceva che la disserenza che passava fra essi e lui era, che tutti gli altri credevano di saper ciò che non fapevano, laddove egli confessava sinceramente la sua ignoranza. Quindi conchiuse non esservi che Dio solo, il quale sia veramente saggio, e che questo è appunto ciò che dir volle col suo Oracolo, facendo intendere che tutta la sapienza umana non è gran cosa, o per meglio dire è un nulla. E quanto all' N

4 Socrates in omnibus fere sermonibus sic disputat, ut nibil affirmet ipse, refellat alios: nihil se scire dicat, nisi idipsum, eoque prastare cateris, quod illi, quo ne-sciant, scire se putant; ipse se nihil scire id unum sciat, ob eamque rem se arbitrari ab Apolline omnium sapientissimum esse dictum, quod hac una omnis sapientia, non arbitrari se se scire quod nesciat. Cic. Acad. Quæst. lib. 1. n. 15. 16.

ARTA-aver l'Oracolo nomato Socrate, egli siè senza dubbio servito del mio nome, dis' egli, per propormi in esempio, come se dicesse a tutti gli uomini : Il più saggio fra voi è quegli che conosce, come Socrate, non esfervi veramente in lui alcuna sapienza.

#### 6. IV.

Socrate si dà tutto alla istruzione della Gioventù di Atene. Attacco de' suoi discepoli a lui . Principj ammirabili , che loro inspira sia quanto al governo, sia quanto alla religione.

Dopo aver raccontate alcune particolarità della vita di Socrate è ormai tempo di passare al suo carattere principale, e dominante, voglio dire, alla cura che prendeva d'istruire gli uomini e princi-palmente la gioventu di Atene.

In apolog. Socras.

341.

Pareva, dice Libanio, ch'egli fosse il padre comune della Repubblica, tanto egli era attento al bene, e all' uti-lità di tutti i cittadini . Ma essendo cosa disficile il correggere i vecchi, e'l far cambiare principi a persone, che rispettano gli errori, ne'quali incanutirono, confagrò principalmente le sue fatiche nella istruzione della Gioventù, affine di spargere i semi della virtù in un campo più atto a fruttificare.

Non aveva una scuola aperta come gli altri Filosofi, nè ora destinata per le sue lezio-. 11 . 1 . . .

297

lezioni. Non faceva apprestar banchi, e non MNEMOmontava in cattedra. Era un Filosofo di tut-NE.

ti i tempi, e di tutte le ore. Insegnava in
ogni luogo, e in ogni occasione: nelle strade,
nelle conversazioni, ne' conviti: nell' esercito, e in mezzo al campo, nelle pubbliche
assemblee del popolo, o del Senato, nella
stessa prigione, e allorchè beveva la cicuta,
dice Plutarco, egli filosofava, e istruiva il
genere umano. Quindi quest' Autore sensato prende occasione di stabilire un gran
principio in materia di governo, che Seneca (a) prima di lui messo aveva in tutta
la sua chiarezza. Per essere un' uomo pub-

·(a) Habet ubi se etiam in privato late explicet magnus animus . Ita delituerit (vir ille) ut ubicumque otium suum absconderit, prodesse velit & singulis O universis, ingenio, voce, consilio. Nec enim is solus Reipublicæ prodest, qui candidatos extrahit O tuetur reos O de pace belloque censet: sed qui juventutem exhortatur, qui in tanta bonorum praceptorum inopia virtute instruit animos, qui ad pecuniam luxuriamque cursu ruentes prensat ac retrahit, O' si nihil aliud, certe moratur, in privato publicum negotium agit. An ille plus prastat qui inter peregrinos, O cives, aut urbanus prator adeuntibus adsessoris verba pronuntiat; quam quid sit justitia, quid pietas, quid patientia, quid mortis contemptus, quid deorum intelle-Elus, quam gratuitum bonum sit conscientia? Senec. de Tranquill. anim. cap. 3.

ARTA-blico, dis' egli, non è necessario essere SERSE attualmente in carica, il portar la toga da Giudice, o da Magistrato, e sedere ne più gran Tribunali. Molti di quelli che sono in dignità, benche sieno onorati co'speziosi titoli di Oratori, di Direttori, e di Senatori, se non hanno il merito, debbono essere considerati, come semplici particolari, e meritano benespesfo di essere confusi col più vil popolaccio. Ma chi sa dar saggi consigli a quelli, che lo consultano; animar i cittadini alla virtù: inspirar loro sentimenti di equità, di generosità, di amor della patria: ecco, dice Plutarco, il vero Ma-gistrato, e l'uomo di Stato, di qualunque condizione egli sia, e in qualunque stato egli si trovi.

> Tal era Socrate. Non si può esprimere i servigi, ch'egli rende allo Stato colle istruzioni che diede alla Gioventù, e co' discepoli che allevò. Non mai alcun

maestro n'ebbe in maggior numera, nè di più illustri. Platone, quando fosse il

in solo, ne avrebbe una folla. Vicino 2 Mario. morire, lodava, e ringraziava Dio di 433.

tre cose: di avergli data un'anima ra-gionevole, di averlo satto nascere Greco, e non barbaro, e in tempo che viveva Socrate. Senofonte ebbe lo stesso

Diog. in vantaggio. Dicesi che un giorno, pas-xenoph. p. sando egli sulla strada, avendolo Socrate fermato col suo bastone, gli domando se sapeva dove si vendessero i vive-

DE' PERSIANI. 229

ri. Ei non durò fatica a rispondere a MNEMO. questa domanda. Ma avendogli Socrate NE. domandato, in qual luogo gli uomini apprendessero la virtù, e veggendo che questa domanda imbarazzavalo: Se sei curioso di saperlo, ripigliò il Filososo, seguimi, e lo saprai; come sece in quella medesima ora; ed egli su poscia il primo a raccogliere i suoi discorsi, e a pubbli-

Aristippo in occasione d'un' interteni- Plus, de mento ch'ebbe con Iscomaco, nel quale Curios pagoraccolti aveva alcuni tratti di dottrina 516. di Socrate, concepi un si vivo desiderio di udirlo, che divenne affatto smunto, e pallido, finche pote bere alla sonte, e si riempì di una Filosossa, il di cui frutto era conoscere i suoi mali, e liberar-

fene.

Ciò che raccontasi di Euclide di Me-Periel. gara, mostra ancora meglio sin dove giu-Hist. lib. gneva l'amore de discepoli di Socrate, 6. 189.10. per profittare delle sue istruzioni. Eravi allora una guerra dichiarata fra Atene e Megara, e sì rabbiosa che dar sacevasi il giuramento a' Generali Atenicsi. di saccheggiare due volte all'anno il ter-ritorio di Megara, ed era interdetto a' Megaresi sotto pena di morte, il metter piè nell' Attica. Questa proibizione non Aus. Gell. potè sermare il zelo di Euclide. Egli usci- 1106. Ass. va dalla sua città sulla sera in abito da 10. donna, col sapo coperto da un velo, e portavali la notte alla casa di Socrate; N 6

ARTA-dove trattenevasi sino al far del giorno, ritor-ERSE nando nella stessa forma d'ond'era partito.

L' ardore de' giovani Ateniesi per seguitarlo era incredibile. Abbandonavano il padre e la madre, e rinunziavano a tut-ti i loro divertimenti, per appigliarsi a Socrate, e per udirlo, come si può giudicare dall' esempio di Alcibiade il più vivace e focoso fra i giovani di Atene. Nondimeno questo Filosofo non gliela perdonava, e in ogni occasione era attento a calmare i moti delle di lui passioni, e reprimere il di lui orgoglio, ch'era la fua gran malattia. Io ne ho raccontati alcuni tratti nel precedente Volume. Un giorno che Alcibiade vantava le sue ricchezze, e le gran terre che possedeva, ( perché quindi gonfiasi il cuore della maggior parte de' giovani di qualità ) menollo dinanzi ad una carta di Geografia, e gli domando dov' era l' Attica. Appena vi occupava essa qualche luogo: egli nondimeno la scuopri. Ma pregato di mosfrarvi le sue terre, ,, Non è es-,, sa, disse, di tanta mole, che meriti " di essere delineata in sì poco spazio. ", Ecco dunque, ripiglio Socrate, cio ", che tanto c'innamora un punto di ", terra impercettibile, . Il ragionamento poteva esser ancora più forte. Perchè cosa era l'Attica paragonata a tutta la Grecia, e la Grécia all'Europa, e l'Europa a tutta la terra, e la terra medesima alla vasta estensione di que' globi infiniDE PERSIANI.

ti, che la circondano? Qual, aborto qual nul-MNEMOla, e qual posto vi occupa egli mai il Prin-NE. cipe più potente della terra in mezzo a questo abisso di corpi, e di spazi immensi?

I giovani di Atene abbagliati dalla gloria di Temistocle, di Cimone, di Pericle, e pieni d'una solle ambizione, dopo aver ricevute per qualche tempo le lezioni de'Sosssii, che promettevano di farli gran politici, si credevano capaci de' primi posti. Uno di essi nomato Xenoph. Glaucone, erasi talmente messo in ca-memorah, po di entrare nel maneggio de' pubblici lib. 3. p. assari, benchè non avesse ancora vent' 772. 774. anni, che niuno della sua famiglia, nè de' suoi amici potè stornarlo da un disegno sì poco convenevole alla sua età, e alla sua capacità.

Socrate, che amavalo in grazia di Platone suo fratello, un giorno avendolo incontrato, lo strinse con un discorso sì forte, che impegnollo ad ascoltarlo: il che era digià aver guadagnato molto sopra di lui. Voi avete dunque voglia, gli disse, di governar la Repubblica! E' vero, rispose Glaucone. Voi non potete avere il più bel disegno, ripiglio Socrate. Perchè se vi riuscite, vi metterete in istato di servire utilmente i voltri amici, d'ingrandire la vostra casa, e di dilatare i confini della vostra patria. Vi farete conoscere non solamente in Atene, ma per, tutta la Grecia; e forse la vostra fama volerà sin presso le nazioni barbare, co-

me

ARTA-me quella di Temistocle. Finalmente in SERSE qualunque parte voi siate, vi concilierete il rispetto, e l'ammirazione di tutti.

Un tratto così infinuante, e sì lufinghevole piacque oltremodo al giovane, che trovavasi preso nel suo debole; egli resto volentieri, senza che vi fosse duopo obbligarnelo, e continuò il loro intertenimento. Giacche desiderate di farvi stimare e onorare, egli è chiaro che pensate di rendervi utile al pubblico. Sì certamente. Ditemi dunqué, io vi prego a nome degli Dei, qual'è il primo servigio che pretendete rendere allo Stato? Glaucone pareva imbarazzato, e pensava a ciò che doveva rispondere; ma Socrate foggiunse, quello di arricchirla, cioè di accrescere le sue rendite. Per lo appunto. E senza dubbio voi sapete in che consistono le rendite dello Stato, e a quanto possono ascendere. Non avrete mancato di farne uno studio particolare, affinchè se manca ad un tratto un fondo, possiate tosto rifarlo con un'altro. To vi giuro, rispose Glaucone, che a ciò io non V ho mai pensato. Assegnatemi almeno le spese che sa la Repubblica: perchè voi sapete di quanta importanza sia levare le superflue. Io vi confesso di non esser più istruito sa questo articolo, che sull'altro. Bisogna dunque rimettere ad un' altro tempo il disegno che avere di arricchire la Repubblicà: perchè vi è impossibile il farlo, se ignorate le rendite, e le spese.

DE' PERSIANI. 303

Ma, dice Glaucone, v'è ancora un' MNEMOaltro ché voi passate sotto silenzio: si NE. può arricchire uno Stato colla rovina de' suoi nimici . Voi avete ragione, rispose Socrate. Ma per questo sa duopo essere più forte, altrimenti si corre rischio di perdere ciò che si possiede. Perciò quello, che parla d'intraprendere una guerra, dee conoscere le forze degli uni e degli altri, affinchè, se trova il suo partito più forte, consigli arditamente la guerra, e se lo trova più debole, dissuadi il popolo dall'impegnarvisi. Ora sapete voi quali sieno le sorze della nostra Repubblica, e per mare, e per terra, e quali sien quelle de'nostri nimici? Ne avete voi un ristretto in iscritto? Mi farete il piacere di comunicarmelo. Io per anche non ne ho. Io veggo bene, dice Socrate, che noi non faremo sì presto la guerra, se vi si dà l'incarico del governo: perchè vi restano molte cose da sapere, e molte cure da prendere. Egli scorse in tal guisa molti altri ar-

Egli scorse in tal guisa molti altri articoli non meno importanti, intorno a quali trovollo egualmente nuovo: e secgli toccar con mano il ridicolo di coloro, che hanno la temerità d'ingerissi nel governo, senza recarvi altra preparazione, che una grande stima di se medesimi, e una smisurata ambizione d'innalzarsi a primi posti. Temete, mio caro Glaucone, dissegli Socrate, temete che sin desiderio troppo ardente degli onori non

ARTA-non vi acciechi, e non vi faccia pren-SERSE dere un partito, che vi potrebbe cuoprir di vergogna, mettendo in chiara la vostra incapacità, e'l vostro poco talento.

Glaucone profittò de' saggi avvisi di Socrate, e prese tempo per istruirsi in privato, prima di sarsi conoscere in pubblico. Questa lezione è per tutti i secoli, e può convenire a molte persone di ogni

stato, e di ogni condizione.

Socrate non istimolava i suoi amici ad entrare per tempo negl'impieghi, e voleva che prima si sossero assaticati a riempiere lo spirito delle cognizioni necessarie per riuscirvi. Converrebbe essere assai semplice, diceva egli, per credere che si possano apprendere l' arti meccaniche senza il soccorso de' maestri, e che la scienza di governare gli Stati, ch'è lo sforzo maggiore della prudenza umana, non abbia bisogno di studio alcuno, né di alcuna preparazione. Era sua gran cura, riguardo a quelli, che aspiravano alle cariche, d'istruirli ne'buoni costumi, di gettar in essi sodi principi di probità, e di giustizia, e soprattutto inspirar loro un sincero amor della patria, un gran zelo pel pubblico bene, e un'alta idea del potere, e della bontà degli Dei: per-chè senza queste qualità, tutte le altre cognizioni non servono che a rendere gli uomini più cattivi, e più capaci di far male. Senofonte ci conservò un dialogo di Socrate con Eutidemo sopra la Prove videnDE' PERSIANI. 305 videnza, ch' è uno de' bei tratti, che MNEMOtrovansi negli scritti degli antichi. NE.

Non vi è mai venuto in pensiero, dice Socrate ad Eutidemo, la cura che hanno avuta gli Dei di dare agli uomini tutto ciò che fa loro duopo? Mai, ve lo assicuro, rispose. Voi vedete, ripigliò Socrate, quanto vi è necessaria la luce, e quanto ci dee comparir prezioso il dono che gli Dei ce ne fecero. In fatti, rispose Eutidemo, senza di essa noi saremmo simili a' ciechi, e tutta la natura sarebbe come morta. Ma, perchè abbiamo bisogno di quiete, ci han data anche la notte per riposarvi. Voi avete ragione, e ciò merita che rendiamo loro continue grazie. Hanno voluto che I Sole, quell'Astro sì risplendente, e sì luminoso, presiedesse sal giorno per distinguerne le differenti parti, e che la sua luce servisse, non solamente a scuoprire le maraviglie della natura, ma a portare dappertutto la vita, e'l calore: e nel tempo stesso hanno comandato alle Stelle, e alla Luna che illuminassero la notte, per se stessa oscura, e tenebrosa. V'ha egli cosa più ammirabile di questa varietà, e di questa vicenda del giorno e della notte, della luce e delle tenebre, della fatica e del riposo; e tutto a benefizio dell'uomo? Socrate scorse anche i vantaggi infiniti, che caviamo dall' acqua, e dal fuoco per gli bisogni della vita; e continuando a far osservare l'

ARTA-attenzione mirabile della Provvidenza ri-SERSE guardo a noi : Che dite voi, proseguì egli, in veggendo, che dopo il verno il Sole ritorna verso di noi, e che a mifura che le frutta d'una stagione si appassiscono e si seccano, egli ne matura di nuove, che a quelle succedano? che dopo aver prestato questo servigio all'uomo, ritirasi per timore d'incomodarlo col suo calore? poscia, quando siasi ritirato sino ad un certo termine, che passar non potrebbe senza metterlo in pericolo di morire di freddo, ritorna indietro per ripigliare il suo luogo in quella parte di Cielo, dove gli-è più vantaggiosa la sua presenza ? E perche non potremmo sopportare nè 'I freddo, ne il caldo, se passassimo in un istante dall'uno all'altro, non ammirate voi che quest' Astro si avvicina, e si allontana si lentamente, che arriviamo a' due estremi per gradi quasi insensibili? [a] Sarebbe egli mai possibile il non riconoscere in quest' ordine delle stagioni dell' anno una provvidenza, e una bontà attenta non folo a'nostri bisogni, ma per sino alle nostre delizie?

Tutte queste cose, dice Eutidemo, mi fanno dubitare se gli Dei abbiano altre occupazioni che quelle di colmare l'uomo di benesizi. Un solo punto mi fa obbietto, ed è che gli animali partecipa-

(a) Ω°ρας άρμοττάσας πρός τὰ τὸ παρέ-Χαν , αι ήμιν ε μόνον ών δεήμιδα πολλά Ε΄ παυτοία ώδασκουάζεση, άλλα και οίς ευφραι-

xousda.

DE' PERSIANI. 307
no tutti questi beni, egualmente che noi. MNEMOSì, ripigliò Socrate: ma voi non vedete, NE.

che tutti questi animali non sussissiono, che per benefizio dell' uomo? I più forti, e i più robusti fra essi egli li doma, e gli addomestica, e se ne serve utilmente per la guerra, per lo lavoro delle terre, e per le altre necessità della vita.

Che diremmo, se considerassimo l'uomo in se stesso. Esamina quì Socrate la
diversità de' sentimenti, col ministero de'
quali l'uomo gode quanto v'ha di bello e
di eccellente nella natura; la vivacità dello
spirito, e la forza della ragione, che lo solleva infinitamente sopra tutti gli altri animali; il dono mirabile della parola, col mezzo della quale ci comunichiamo reciprocamente i nostri pensieri, pubblichiamo le
nostre leggi, e governiamo le Repubbliche.

Da tutte queste cose, dice Socrate, egli è facile a concludere, che vi sono degli Dei, e che prendono una cura particolare dell'uomo, benchè egli scuoprirli non possa co'sensi. Veggiam noi il sulmine che rovina tutto ciò che incontra? Distinguiamo noi i venti, che sanno su nostri occhi sì terribili stragi? La nostr' anima stessa, che ci è sì unita, che ci muove, e che ci anima la veggiam noi? Ella è così di tutti gli Dei, de' quali niuno si rende visibile per distribuirci i suoi favori. Quel gran Dio stesso socrate riconosceva un Dio Supremo, solo Auto-

ARTA-re di tutto, e superiore a tutti gli altri, SERSE che non erano se non suoi ministri.] quel gran Dio stesso, che ha fabbricato l'uni-verso, e che sostenta questa grand' opera, tutte le di cui parti sono persette in bontà, e in bellezza; egli che fa che non invecchino col tempo, e che si conservino sempre in un vigore immortale; che sa ancora che gli ubbidiscano con una puntualità istancabile, e con una rapidità, che non può esser seguita dalla nostra immaginazione : questo Dio si rende abbastanza visibile con tante maraviglie, di cui è l' Autore, ma resta sempre invisibile in se medesimo. Non ricusiamo dunque di credere anche ciò che non vediamo: in difetto degli occhi del corpo, usiamo quelli dell'anima: ma soprattutto impariamo a rendere giusti tributi di rispetto, e di venerazione alla Divinità, che sembra non volersi far sentire se non col mezzo de'suoi benefizi. Ora questo culto, questo omaggio consiste in piacergli; e non si può piacergli se non facendo la sua volontà.

Xenoph. Ecco in qual maniera Socrate istruiva lib. 4. me. la gioventù; ecco i principi e i sentimenmorab. P. ti, che in essa infondeva; da una parte 803. 67 805 una persetta sommessione a' Magistrati, e alle Leggi, nel che consistere saceva la giustizia; dall'altra un prosondo rispetto alla Divinità, il che costituiva la religione.
Voleva che sossero consultati gli Dei in quelle cose che sorpassano la nostra cognizione; e perchè non si scuoprono se non a

chi

DE' PERSIANI. chi loro piace, non essendo debitori a MNEMOchi che sia, egli raccomandava prima di NE. tutto, di renderseli propizi con una saggia e regolata condotta: (a) Gli Dei sono libe-ri, diss' egli, e da essi dipende l'accordare ciò che lor si domanda, o dar tutto l'opposto. Ei cita una bella preghiera, tratta da un Poeta, il di cui nome non è cognito. Gran Dio dateci i beni, che ci sono necessarj, sia che ve li domandiamo o no; e allontanate da noi tutte quelle cose che potrebbero nuocerci anche quando ve le domandassimo. Il volgo pensava che vi fossero delle cose memoras. non osservate dagli Dei. Ma Socrate, insegnava che gli Dei osservano tutte le nostre azioni; e tutte le nostre parole; che penetrano sino ne' più segreti pensieri; che

Xenoply. 1. p. 711.

## 6. V.

sono presenti a tutte le nostre deliberazioni, e che c'inspirano in tutti i nostri affari,

Socrate si applica a screditare i Sofisti nell' animo de' giovani Ateniesi . Cosa debbasi intendere per l'Ironia che gli è attribuita .

Socrate premunir doveva i giovani contra un corrotto gusto, che da qualche tempo cominciava a prevalere nella Grecia. Vedevansi comparire certi uomini

(a) E'mi Seois eriv, oium, wee rai Siδόναι άττ' αν πε αυχόμεν⊕ τυγχανή, και πάναιτία πίπων. Plut. in Alcib. 2. pag. 148.

ARTA- fastosi, che prendendo il posto de' primi SERSE Savi della Grecia, avevano una condotta totalmente opposta. Imperciocchè laddove infinitamente lontani da ogni avarizia. e da ogni ambizione Pittaco, Bia, Talete, e gli altri occupavansi principalmente nello liudio della sapienza, questi ambiziosi e avari ingerivansi negli affari del mondo, e facevano traffico del loro preteso sapere. (a) Eglino nominavansi Sosisti. Andavano di città in città. Vi si facevano

polog. p. 19. C 20.

Plus. in A- annunziare come oracoli; andavano accompagnati da una folla di discepoli . che con una spezie d'incantesimo abbandonavano il seno de'lor genitori, per consagrarsi a questi maestri superbi, che pagavano a caro prezzo. Non v'era cosa che questi Dottori non insegnassero, Teologia, Fisica. Morale, Astronomia, Gramatica, Musica, Poesia, Rettorica, Storia; sapevano tutto, e potevano insegnar tutto. Il loro forte era la Filosofia e l'eloquenza. La maggior parte, come Gorgia, vantavasi di soddissare all'improvviso a tutte le que-stioni, che potevansi loro fare. I giovani non riportavano dalle loro istruzioni se non una pazza stima di se medesimi, e con disprezzo generale di tutti gli altri; e non usciva alcun discepolo da queste scuole, che non fosse più impertinente di quando v'era entrato.

(a) Sic enim appellantur hi, qui, ostentationis aut quæstus causa, philoso-phantur. Cic. in Lucul. n. 129.

DE' PERSIANI.

311
Trattavasi di screditare nell'animo de'MNEMOgiovani Ateniesi la falsa eloquenza, e la NE. cattiva dialettica di que' superbi maestri. L'attaccarli apertamente, e combatterli direttamente con un discorso seguente, era un impegno per lo solo Socrate, perchè possedeva in grado supremo il talento dell' eloquenza, e quel del discorso: ma questo non sarebbe stato il modo di riuscire contra gran parlatori, che non cercavano se non disorprendere i loro uditori con una vana pompa, e con un rapido torrente di parole. Égli seguito un' altra strada, e (a) impiegando i raggiri, e la doppiezza dell'Ironia, ch'egli sapeva maneggiare con un'arte, e con una dilicatezza mirabile, prese il partito di occultare sotto una semplicità apparente, e sotto un' affettata ignoranza, tutta la bellezza, e tutte le ricchezze del suo spirito. La natura che avevagli data una sì bell'anima, pareva avergli formato-l'estrinseco a bello studio, per sostenere il carattere ironico. Era assai, Xenoph. 5. dissorme, e oltre la sua difformità, (b) ave nae. 883. va nella fisonomia un non so che di ottuso, e di stupido. Tutto il portamento della sua persona, ch'era assai comu-

(a) Socrates in ironia dissimulantiaque longe omnibus lepore atque humanitate prastitit. Cic. l. 2. de Orat. n. 270.

(b) Zopyrus physiognomon . . . stupidum esse Socratem dixit O bardum. Cic.

de Far. n. 10.

ii.

ck'

A RTA-ne, e goffo, corrispondeva persettamente

SERSE all'aria del fuo volto.

Plus. in Quando (a) trovavasi in una compagnia

Prosag. P. con alcuno di questi Sofisti proponeva i 314. 315. fuoi dubbi in un'aria timida, e mode-Caches. p. sta, faceva questioni affatto semplici; e 186. Ce. quasi che non avesse potuto farsi intendere diversamente, usava paragoni tri-viali, e presi da' mestieri più vili. Il Sofista ascoltavalo con un'attenzione sdegnosa, e in luogo di dare una risposta precisa, ricorreva a' luoghi comuni, e discorreva molto senza dir cosa che fosse a proposito. Socrate, dopo aver applaudito per non inferocire il Sofista, pregavalo di voler ben addattarsi alla sua debolezza, e di uniformarsi alla sua capacità, soddisfacendo alle sue domande în poche parole, perchè nè il suo spirito, nè la sua memoria erano capaci di

(a) Socrates de se ipse detrahens in disputatione, plus tribuebat iis quos volebat refellere. Ita, cum aliud diceret atque sentiret, libenter uti solitus est illa dissimulatione, quam Graci espaves av vocant. Cic.

com-

Academ. Quæst. lib. 4. n. 15.

Sed & illum quem nominavi (Gorgiam) & ceteros Sophistas, ut e Platone intelligi potest, lusos videmus a Socrate. Is enim percontando atque interrogando elicere solebat eorum opiniones quibuscum disserebat, ut ad ea, qua ii respondissent, si quid videretur, diceret. Cic. de Finib. lib. 2. n. 2.

DE' PERSIANI. 313 comprendere, e di ritenere tante sì belle MNEMO e alte cose, e che tutta la sua scienza NE. riducevasi a interrogare o a rispondere.

Egli così parlava alla presenza d'una numerosa adunanza, e 1 Dottore non poteva scansarsi. Quando veniva fatto a Socrate di trarlo dal suo forte, obbligandolo a rispondere succintamente alle sue questioni, allora colla sottigliezza della sua dialettica conducevalo da una cosa nell' altra sino alle conseguenze più asfurde: e dopo averlo sforzato a contraddirsi da se medesimo o a tacere, lamentavasi che questo saggio uomo non degnavasi d'istruirlo. Intanto i giovani scuoprivano il debole del loro maestro, e cambiavasi in disprezzo la loro ammirazione verso il medesimo. Il nome di Sofista diveniva odioso, e ridicolo.

Egli è facile a giudicare che uomini del carattere de' Sossisti, de' quali ho parlato, ch' erano in credito presso i Grandi, che dominavano la Gioventù di Atene, che da lungo tempo erano in possesso della gloria di bell' ingegni, e del concetto di dotti, non potessero esser impunemente assaliti, tanto più ch' erano attaccati in due parti più sensibili, onore e interesse; perloche Socrate, per aver osato intraprendere a mascherare i loro vizi, e a screditare la loro falsa eloquenza, provò dal canto di questi uomini egualimente corrotti e superbi, quanto si può temere, e aspettare dall'invidia più ma Roll Stor Ant. Tom. IV.

314 STORIA ANTICA ARTA-ligna, e dall'odio più inviperito; com' SERSE ora vedremo.

# §. - VI.

Socrate è accusato di pensar male degli Dei, e di corrompere la Gioventu di Atene. Ei si disende senz'arte, e senza bassez-za. E' condannato a morte.

An. del M. L'accusa di Socrate su tentata poco 3602. In. innanzi il primo anno della XCV. Olim-G.C. 402 piade, poco tempo dopo che i trenta Ti-ranni furono scacciati da Atene, l'anno fessagesimo nono della vita di Socrate: ma era stata ordita molto tempo prima. L' oracolo di Delfo, che avevalo dichiarato il più saggio degli nomini, il discredito, in cui metteva la dottrina. e i costumi de' Sosisti del suo tempo, ch' erano molto accreditati, la libertà, col-la quale attaccava tutti i vizi, l'amore particolare de' suoi discepoli alla sua perfona, e alle sue massime : tutte queste cese avevano mal disposti gli animi con-tra di lui, e gli avevano molti fatti invidiofi.

Alien. 1.2. I suoi nimici, avendo giurata la sua perdizione, e vedendo la difficoltà dell' imcap. 13. presa, alzarono di lontano le lor batte-rie, e l'attaccarono da principio, non a volto scoperto, ma per vie sotterranee, e occulte. Dicesi che per rilevare la disposizione del popolo verso Socrate, e

DE'APERSIANI.

315 presentire se potessero con sicurezza ci-MNEMOtarlo un giorno dinanzi a' Giudici, ob-NE. bligarono Aristofane a metterlo in derisione sul teatro in una Commedia, in cui gestasse i semi dell'accusa che meditavano contra di lui. Non è però cosa certa che Aristofane sia stato subornato da Anito, e da'nimici di Socrate a comporre contra di lui una Commedia Satirica. V'è molta apparenza che'l disprezzo dichiarato di Socrate verso tutte le commedie in generale, mentre mostrava una stima straordinaria per le tragedie di Euripide, che questo disprezzo, dico, fosse il vero motivo che impegnò il Poeta a vendicarsi del Filosofo. Che che ne sia, Aristofane, con disonore della Poesia, prestò la sua penna alla perversa volontà de' nimici di Socrate, o al suo proprio risentimento, e adoperò tutti i suoi talenti, e tutto il suo estro a screditare l'uomo più dabbene, che abbia avuto il Gentilesimo.

Compose una Commedia intitolata Le Nuvole. Introduce sulla Scena il Filoso fo appeso in un canestro, e alzato in mezzo alle nuvole, da dove spacciava le massime, o piuttosto le fottigliezze più ridicole. Un debitore molto attempato, che desiderava liberarsi dalle importune ricerche de' suoi creditori, viene a trovarlo per imparare da lui l'arte d'ingannarli in Giustizia, di provar loro con ragioni fenza replica, che loro non dee cosa alcuna; in una parola di una catti-

ARTA- va causa farne una buonissima. Ma sen-SERSE tendosi incapace di profittare delle sublimi lezioni del suo nuovo Maestro, gli conduce in sua vece suo figlinolo. Questo giovane, poco tempo dopo, esce da questa dotta scuola si bene istruito, che al primo incontro egli batte suo padre, e gli prova con argomenti sottili ma invincibili, ch'egli ha avuta ragione di far così. In tutte le Scene, nelle qualicompariya Socrate, il Poeta gli fa dire mille impertinenze, mille empietà contra gli Dei, e principalmente contra Giove. Lo fa parlare come uomo pieno di vanità, di stima per se medesimo, e di disprezzo verso tutti gli altri: che vuole con una rea curiolità, penetrare ciò che si fa ne'cieli, e scrutinare ciò che v'è negli abiffi della terra; che vantasi di avermezzi di far sempre trionfar la giustizia, e che non si contenta di usar questi segreti per se, ma gl'insegna agli altri, e così corrompe la giovente. Tutte queste osse sono accompagnate da una finezza di derissione, e da un sale, che non poteva a meno di non piacere infinitamente ad un popolo di un gusto sì dilicato, e raffinato qual' era quello di Atene, e naturalmente invidioso di ogni merito, che distinguevasi fopra gli altri. Perlochè gli Ateniesi ne furôno allettati per modo che fenza aspettare il fine della rappresentazione, ordinaro-

no che'l nome di Aristofane sosse scritto so-

pra i nomi di tutti i suoi rivali.

Sa-

DE' PERSIANI.

Socrate; il quale aveva saputo che do-MNEMO. veva esser rappresentato sul teatro, si NE. trovo in quel giorno, contra il fuo folito, alla commedia: perchè egli non costumava di andare in queste assemblee se non allorché rappresentar si doveva qualche nuova Tragedia di Euripide. ch' era suo intrinseco amico, e le di lui composizioni erano stimate da Socrate, a cagione de' principi sodi di morale, che v'erano sparsi. Si osserva altresì che una volta non ebbe la pazienza di vederne il fine di una, in cui l'Autore aves va detto qualche massima pericolosa, ma che uscì tosto, senza considerare che poteva nuocere al credito del suo amico. Non andava giammai alle commedie, fe non quando a fuo malgrado ve lo strascinavano Alcibiade o Critia, stomacato della sfrenata licenza che vi regnava, e non potendo tollerare che vi si lacerasse apertamente la riputazione de' suoi concittadini. Egli assistette a questa fenza muoversi, e senza mostrare il menomo disgusto: e alcuni forestieri ansiosi di sapere chi fosse questo Socrate, di cui parlavasi in tutta la Commedia, lo videro al-; zarsi dal suo posto, per farsi vedere finche dur's l'azione. Diceva a quelli che gli era- Plut. de no d'intorno, e che si stupivano della sua educar. litranquillità, e della sua pazienza, ch' egli ber. p. t. si figurava di essere in un gran convito, dove fosse piacevolmente burlato, e fosse duopo udire le burle.

Non.

ARTA- Non v'è apparenza, come ho già osfervato che Aristofane, benchè non fosse ami-SERSE co di Socrate, sia entrato nelle nere congiure de' suoi nimici, e che abbia pensato a farlo perire. Non è credibile che un Poeta, che divertiva il pubblico a spese de' primi Magistrati, e de più celebri Generali, abbia altresì voluto farlo ridere a spese d'un Filosofo. Tutta la colpa stava dal canto de' suoi invidiosi, e de' suoi nimici, che speravano cavar contra di lui un gran vantaggio dalla rappresentazione di questa commedia; in fatti l'artifizio era profondo, e ingegnosamente pensato. Rappresentando un uomo sulla scena, non è mostrato se non co' suoi difetti e colle sue debolezze. Questa vista mena al ridicolo, il ridicolo avvezza al disprezzo della persona, e'l disprezzo all'ingiusti-zia; perche si prende naturalmente più coraggio ad infultare, a maltrattare, e

offendere un nomo disprezzato da tutti. Ecco i primi colpi che gli si diedero, i quali fervirono come di faggio, e di pruova pel grand' affare che meditavasi di ordirgli. Fu lasciato dormire per lungo tempo, e non se ne vide l'effetto se non vent'anni dopo. Le turbolenze della Repubblica furono forse il motivo di sì lunga dilazione. Imperciocchè in questo intervallo di tempo secesi la guerra della Sicilia, il di cui successo su sì fatale, che Atene su assediata, e presa da Lisandro, che vi cambiò la forma del go-

VCY-

DE' PERSIANI. 319 verno, e vi stabili trenta Tiranni, i qua-MNEMO-

li furono scacciati solo poco dopo il fat- NE

to, di cui parliamo.

Allora Melito fece le parti di accusatore, An. del M. etento un formale processo contra di So. 3603. In. crate; contra del quale produceva due capi. G. C. 401. di accusa. Il primo, ch'egli non ammetteva gli Dei, ch'erano riconosciuti dalla Repubblica, e che introduceva novelle divinità; il secondo, che corrompeva la gioventu di Atene.

Non vi fu giammai accusa che avesse men fondamento di questa, anzi ne pure apparenza e pretesto. Erano di già quarant' anni che Socrate faceva professione d' istruire la gioventù di Atene. Ei non aveva mai insegnato in segreto, nè nelle tenebre. Le sue lezioni erano pubbliche, e facevansi alla vista d'un gran numero di uditori. Aveva sempre offervata la medesima condotta, e insegnati i medesimi principi. Di che dunque si avvede Melito dopo tant' anni? come mai il suo zelo pel pubblico bene, dopo essere stato lungo tempo addormentato, e languente si risveglia ora ad un tratto, e diviene sì ardente? E' ella cosa da perdonarsi ad un cittadino sì zelante, sì dabbene, come pretende di comparire Melito, l'essere stato muto e immobile. mentre sotto i suoi occhi corrompevasi tutta la gioventù della città, inspirandole massime sediziose, e insinuandole avversione e disprezzo verso il governo presente? Imperocche quello , che non im-

A RT A- pedisce un male quando può, è ugualmente SERSE reo con quegli che lo commette. Così Lib in Apo- parla Libanio in una declamazione che ha 10g. Soera- per titolo Apología di Socrate. Ma continua egli, io voglio che Melito, sia per distrazione, o indifferenza, sia per le sue vere, e importanti occupazioni, non abbia pensato per tant' anni a formare un' accusa contra Socrate: come mai in una città, qual'em Atene, piena di saggi Magistrati, e, ciò che più rileva, piena di arditi Dinunzianti, è potuto avvenire, che una congiura sì pubblica, come quella che attribuivasi a Socrate, sia suggita ad occhi, che l'amor della patria, o la malignità della calunnia rendevano sì attenti, e sì vigilanti? Non vi fu' cosa men credibile, nè più destituta di ogni verisimile.

Posta in campo la congiura, gli amici di Socrate si preparavano alla sua difesa . Lisia, il più illustre Oratore del ssuo tempo, recogli un discorso da lui lavorato con fommo studio, nel quale metteva in tutta la sua chiarezza le ragioni. e le difese di Socrate; avendovi sparse passioni assai tenere, ed eccitanti, capaci di muovere i cuori più duri. Socrate lesse, e trovollo assai ben-composto: ma perchè era più conforme alle regole della Rettorica, che a'sentimenti della sodezza d'un Filosofo, gli dice francamente, che non era secondo il suo gusto. Perloche avendogli Lisia domandato com'esser potesse che questo discorso fos-

Æ

se ben fatto, se non era proprio per lui: MNEMO-In quella guisa, rispose, servendosi se- NE: condo il suo costume di paragoni volgari, che un eccellente artefice potrebbe recarmi degli abiti, o delle calze fontuofe, ricamate d'oro, e alle quali nulla mancasse, ma che non mi converrebbero. Ei stette dunque sermo nella sua presa risoluzione di non abbassarsi a mendicar suffragj per tutte quelle strade piene di viltà, ch'erano allora in uso. Non impiegò nè gli artifizi, nè i colori dell'eloquenza; e non si servi d'istanze, nè di preghiere. Non fece venire ne la sua moglie, nè i suoi figliuoli per piegare i Giudici co' loro gemiti, e colle loro lagrime. Nondimeno, (a) se ricusò costantemente d'impiegare l'altrui voce per difendersi, e di comparire dinanzi a' suoi. Giudici in atto di supplichevole, ciò non fu per sentimentò di superbia, nè di disprezzo verso i Giudici; ma per essetto d'una nobile e ferma sicuranza, che proviene dalla grandezza d'animo, e che ordinariamente nasce dall' innocenza, e dalla verità. Così la sua disesa nulla ebbe di timido, nè di debole. Il suo parlare su fodo, massiccio, generoso, senza passio.

(a) His & talibus adductus Socrates, necestronum quasivit ad judicium capitis, nece judicibus supplex suit; adhibuitque liberam contumaciam a magnitudine animi ductam, non a superbia. Cicer. Tusc. Quæst. lib. 1.

ARTA-ne, confacente alla libertà d'un Filoso-SERSE fo, senz'altr' ornamento, che quello della verità, e dove vedevasi spiccare dappertutto il carattere, e'l linguaggio dell'innocenza. Platone, che v'era presente, lo raccolse poscia, e senza niente aggiunguere alla verità ne compose l'opera intitolata l'Apologia di Socrate, una fra le opere più per-fette dell'antichità. Ne vedremo l'estratto.

Plut.in A. polog. So. maph. in Memora-

bil.

le formalità, il processo, le parti comparvero dinanzi a' Giudici, e Melito Apolog. Se- prese a parlare. Quanto disperata, e eras. O in sprovveduta di prova era la sua causa, Memora. egli ebbe tanto più bisogno di scaltrezza, e di artifizio per cuoprirne il debole. Non tralasciò cosa che potesse rendere odioso la parte avversaria, e in luogo delle ragioni che gli mancavano, fostituì il brio seduttore d'una viva, e peregrina eloquenza. Socrate, mostrando di non sapere qual' impressione satta avesse ne' Giudici il discorso de' suoi accusatori, confessa, che aveva quasi mal conosciuto se stesso, tanto erano colorite, e verisimili de loro ragioni, benchè non vi fosse una parola di verità in tutte quelle cose, che avevano detto.

Nel giorno destinato su letto, giusta

Ho già detto che stabilivano due capi polog p.27. di accusa. La prima spetta alla religione, ed è, che Socrate ricerca con un'empia curiosità ciò che si fa ne'cieli, e nel seno della terra; non riconosce gli Dei, che venera la sua patria : si studia per

introdurre nuove divinità; e, se gli si MNEMO crede, un Dio incognito lo inspira in NE tutte le sue azioni; in somma non crede alcua Dio.

Il secondo capo riguarda l'interesse dello Stato, e'l governo pubblico. Socrate corrompe i giovani, inspirando loro pessimi sentimenti intorno alla Divinità, insegnando loro a disprezzare le leggi, e l'ordine stabilito nella Repubblica, dichiarando pubblicamente, che contra ragione sceglievansi \* a sorte i Magistrati, screditando le pubbliche assemblee, nelle quali non vedevasi mai comparire, insegnando l'arre di render buone le cause più disperate, affezionandosi la Gioventù con uno spirito di superbia, e di ambizione, sotto pretesto d'istruire, mostrando a' figliuoli che possono impunemente maltrattare i loro padri. E si vale d'un preteso Oracolo, e si crede il più saggio di tutti gli uomini . Taccia tutti gli altri di folha, e condanna senza riserva tutte le loro azioni, costituendosi di pro-

\*Socrate in fatti non approvava questra maniera di eleggere i Magistrati. Faceva vedere, che se si avesse a scegliere un piloto, un musico, un architetto non si vorrebbe prenderlo a caso: benche gli errori di tal sorta di gente non sieno di grand' importanza, come quelli che si commettono nel governo della Repubblica. Xenoph. Memorabil. lib. 1. pag.

ARTA-pria autorità il censore, e'l risormator generale dello Stato. E pure si vede quale sia stato il frutto delle sue lezioni nella persona di Critia, e in quella di Alcibiade suoi più intimi amici, che hanno fatto gran male alla loro patria, e sono stati pessimi cittadini, e uomini perversi.

Terminava l'accusa coll'avvertire i

Giudici a ben guardarsi contra l'eloquenza affascinante di Socrate, e a dissidarsi oltremodo de' tratti insinuanti, e artifiziosi, che adoprerebbe per sedurli

Plus. p. 17. Da qui Socrate cominciò il suo di scorso, dichiarando, che parlerebbe a' Giudici com' era solito sare ne' suoi discorsi ordinari, cioè con molta semplicità, e senz'arte; quindi passa alle ragioni.

Plus p.27. Su qual fondamento si può sostenere, Xonoph che non riconosca gli Dei della Repubblica quegli, che su veduto sagrificar bene spesso nella sua casa, e ne' templi? Si può dubitare ch' ei non si serva della divinazione, mentre se gl'imputa a delitto il pubblicare, che riceveva consigli da una certa divinità, dal che su conchiuso, che ne voleva introdurre di nuove? Ma in ciò egli non introduce cose più nuove di quelle degli altri, i quali, dando sede alla divinazione, osservano il volo degli uccelli, consultano le viscere delle vittime, badano sino alle parole, e a'casi inopinati: mezzi differenti, de' quali si servono gli Dei per dare agli uo-

mini

DE' PERSIANI.

325 mini la cognizione dell'avvenire. Anti-MNEMOche, o novelle, è sempre vero, che So- NE. crate riconosceva alcune divinità, anche per confessione di Melito, il quale nella

sua informazione confessa, che Socrate crede de'demonj, cioè degli Spiriti subalterni figliuoli degli Dei. Ora ogni uomo

che crede i figliuoli degli Dei crede gli Dei.

Quanto all'empie ricerche delle cose pag. 710 naturali, che gli s'imputano, fenza sprezzare, nè condannare coloro, che si applicano allo studio della Fisica, egli dichiara di esser dato tutto a quella parte che spetta a'costumi, alla condotta della vita, alle regole del governo, come aduna cognizione infinitamente più utile di . tutte le altre; e prende per testimoni di quanto afferisce tutti quelli, che l'hanno ascoltato, che smentir lo possono se nondice vero .

" Sono accusato di aver corrotto la ", gioventu, e si dice, che inspiro loro , massime pericolose, sia riguardo al , culto degli Dei, sia riguardo alle re-,, gole del governo. Voi sapete, o Ateprofessione d'insegnare; e l'invidia , per quanto sia aizzata contra di me, , non mi rinfaccia di aver io mai vendute le mie istruzioni. Ho di ciò un-, testimonio, che non può mentire, ed-, è la povertà. Sempre ugualmente pron-, to a confagrarmi al ricco, e al povero, e a dar loro tutto il tempo d'a n in-

Xenoph.

" interrogarmi, o di rispondermi : io mi SERSE ,, esibisco a chiunque cerca divenir vir-, tuoso; e se fra i miei uditori ve n'ha , chi diventa nomo dabbene, o perver-,, fo, non bisogna ne attribuirmi la virtu ,, degli uni, di cui non ne sono la ca-" gione, ne imputarmi i vizi degli al-" tri, a' quali non ho punto contri-" buito. Tutta la mia occupazione si è , il persuadervi giovani, e vecchi, che , non bisogna amar tanto il suo corpo. ne le ricchezze, ne tutte le altre cose , di qualunque natura esser si voglia. , che bisogna amare la propria anima. Imperciocche io non cesso di dirvi. , che la virtù non viene dalle ricchez-, ze, ma per lo contrario le ricchezze , vengono dalla virtù, e da essa nascono tutti gli altri beni; che vengono a-" gli uomini e in pubblico, e in privato. , Se il così parlare è un corrompere " la Gioventù, io confesso, Ateniesi. " che io fono reo, e che merito di es-" ser punito. Se non dico il vero egli è , facile convincermi di bugia. Io veggo , qui un gran numero de'miei discepon li, basta che si facciano vedere. Ma , un sentimento di rispetto, e di con-" siderazione li trattiene forse dall'alzare " la loro voce contra un Maestro, che gli ha istruiti. Almeno i loro padri, " i loro fratelli, i loro avoli non pos-" sono dispensarsi, come buoni padri,

, e buoni cittadini da venire a doman-

, dar

DE PERSIANI. dar vendetta contra il corruttore de MNEMO loro figliuoli, de' loro nipoti, o de' NE. loro fratelli. Ma questi stessi prendono qui la mia difesa, e s'interessano nel buon esito della mia causa,... " Giudicate, Ateniesi, come vi piace, Plus.p.28. " ma non posso pentirmi della mia con-, dotta, ne cambiarla. Non sono in libertà di abbandonare, o d'interrom-,, pere una funzione, che Dio stesso mi " ha imposto. Ora egli è quello, che , mi ha data la cura d' istruire i miei , concittadini. Se, dopo aver fedelmen-, te occupati tutti i posti, ne quali sui , destinato da' nostri Generali a Poti-" dea, ad Amfipoli, a Delio, il timore ,, della morte mi facesse ora abbandonar-,, quello, in cui mi ha collocato la di-,, vina Provvidenza, ordinandomi di pas-" fare i miei giorni nello studio della , Filosofia per mia propria, e per l'al-, trui iltruzione, questo sarebbe vera-, mente un reo disertamento, ed io meriterei di essere citato a questo Tri-,, bunale, come un' empio, che non crede , gli Dei. Quando foste disposti a spen dirmi assoluto, con patto che d'ora " innanzi, dovelli starmi in silenzio, io , vi risponderei senza bilanciare : Ate-"niesi, io vi onoro, e vi amo, (a) ma " ubbidirei piuttosto a Dio, che a voi; , e finche mi restera un sossio di vita,

(a) The sound of dep mains no view.

328 STORIA ANTICA ARTA-,, tandovi sempre, riprendendovi al mio SERSE " solito, e dicendovi a ciascheduno quan-" do v'incontrero: O mio \* caro, o citn tadino della più famosa città del mon-, do , e per la l'aviezza , e pel valore , n non vi vergognate di non penfare se non ,, ad accumular ricchezze, e ad acquistar , gloria, credito, onori, e di trascurare i ", tesori della prudenza, della verità, della n sapienza, e di non travagliare a renn dere la vostra anima tanto buona , e n perfetta quanto ella pud effere? "Mi si rimprovera, e mi s'imputa a ,, viltà, mentre ingerendomi in dare " avvertimenti a ciascheduno in parti-,, colare, abbia sempre schivato di troi, varmi nelle vostre assemblee, per dare " i miei consigli alla patria. Io crede-" rei aver date prove bastanti di corag-" gio, e di ardire, e nelle campagne, " dove ho seco voi portate l'armi, e " nel Senato allorche folo mi opposi all' , ingiusto giudizio, che pronunziaste con-" tra i dieci Capitani, che non avevano ,, ricuperati, e sotterrati i corpi di co-" loro, ch' erano stati uccisi nel combat-,, timento navale dell' Isole Arginose, e allorche in più occasioni ho contrastati " gli ordini violenti, e crudeli de' trent a " Tiranni Ciò che mi ha impedito com-, parire nelle vostre assemblee, o Are-

> Il Greco dice, O il migliore degli uomini, à apise ardpar, il che era una maniera obbligante di salutare.

DE' PERSIANI. niesi, e quello Spirito familiare, quel-MNEMO-,, la voce divina, di cui mi avete udito sì NE. spesso parlare, e che Melito si è tanto ,, ingegnato di mettere in derisione. Quen sto spirito che si è unito a me sino dalla mia infanzia, è una voce che si ,, fa intendere, allorchè vuole stornarmi da qualche mia rifoluzione; perchè ,, non mi esorta mai ad imprendere cosa , alcuna. Essa si è sempre opposta a me, quando ho voluto introdurmi negli af-, fari della Repubblica . Ed ella vi si è opposta molto opportunamente: perchè , sarebbe da gran tempo ch'io non sarei più in vita, se mi fossi ingerito negli affari dello Stato, e non avrei fatta cosa alcuna nè per voi, nè per me. Non vi sdegnate, vi prego, se non vi tengo nascosta cosa alcuna; e se vi parlo con 27 libertà, e con verità. Ogni uomo, che vorrà opporsi generosamente, ad un po-, polo intero, sia a voi, o ad altri, e , che imprenderà ad impedire, che non , si violino le vostre leggi, e che non si , commettano nella città scelleratezze, non , lo farà giammai impunemente. Egli è totalmente necessario, che quello, il , quale vuol combattere per la giustizia; , per poco che voglia vivere sia semplice " particolare, e non uomo pubblico. , Nel rimanente, Ateniesi, se nell' " estremo pericolo, in cui mi trovo, io non imito la condotta di molti cittao dini, che in un pericolo assai men " gran-

ARTA-, grande, hanno scongiurati, e supplica-" ti colle lagrime i loro giudici, e han-, no fatti comparir quì i loro figliuoli. ,, i lor genitori, i loro amici; ciò non , è per ostinazione superba, nè per al-, cun disprezzo che io abbia per voi : ma per vostr' onore e per quello di , tutta la città. E'necessario che si sap-, pia, che avete de' cittadini, i quali , non riguardano la morte come un ma-,, le, e non danno questo nome se non , all'ingiustizia, e all'infamia. Nell'età " in cui sono, e con tutta la mia riputazione vera o falfa, mi converrebbe egli, , dopo tutte le lezioni che ho date intor-", no al disprezzo della morte, il temerla, , e smentire con un atto finale tutti i prin-" cipi, e i sentimenti della mia vita passata? " Ma senza parlare della gloria, che resterebbe sì fortemente oscurata , tale azione, io non credo che sia per-, messo pregare il suo Giudice, nè farsi , assolvere colle suppliche : bisogna per-, fuaderlo, e convincerlo. Il Giudice , non è assiso sulla sua sedia per far , piacere violando la legge, ma per ren-, der giustizia, ubbidendo alla legge. , Non ha dato giuramento di far gra-", zia a chi li piace, ma di far giusti-", zia a chi si dee. Non bisogna dunque , che vi accostumiamo allo spergiuro, e voi medesimi non dovete lasciarvi " avvezzare: perchè gli uni, e gli altri , offenderemmo egualmente la giustizia,

n e la

, e la religione, e diverremmo tutti col-MNEMOnevoli.

Non vi aspettate dunque da me. o Ateniesi, ch' io ricorra a voi con mezzi, che io non credo nè onesti. , nè permessi; sopra tutto in un'occa-, sione, in cui sono accusato d'empietà da Melito. Imperocchè se vi piegassi colle mie preghiere, e vi sforzassi a violare il vostro giuramento, sarebbe , cosa evidente che v' insegnerei a non p credere gli Dei ; e volendo difendermi, e giustificarmi, io porgerei armi a' miei avversarj, e proverei contra me stesso, che non credo gli Dei. Ma sono alsai lontano dal pensar ciò. Sono più perfuaso della esistenza di Dio, di quello sieno i miei accusaton ri; e ne sono talmente persuaso, che mi abbandono a voi, e a Dio; affin-, chè mi giudichiate come meglio crederete, e per voi, e per me

Socrate (a) pronunzio questo discorso in un tuono sermo, e intrepido. Il suo contegno, il suo gesto, il suo volto non erano quali convengono ad un'accusato: sarebbesi creduto ch' ei sosse il Maestro de' suoi Giudici, tanta era la sicurezza, e la grandezza d'animo, che mostrava in

(a) Socrates ita in judicio capitis prose ipse dixit, ut non supplex aut reus, sed magister aut dominus videretur esse Judicum. Cicer. lib. 1. de Orat. num. 231.

ARTA-parlando, senza però perdere la naturales ERSE sua modestia. Un contegno si nobile, esì maestoso dispiacque, e mal dispose gli animi. I (a) Giudici per l'ordinario, perchè tengonsi come padroni assoluti della vita, e della morte degli uomini, esigono, attesa una segreta disposizione del cuore, che le parti compariscano loro dinanzi con una umile sommessione, e con un rispettoso timore, omaggio ch'eglino credono dovuto al loro supremo potere.

Così avvenne quì. Melito nondimeno non aveva avuta da principio se non la quinta parte de'voti. Si può supporre con fondamento, che quì l'assemblea de' Giudici costasse di cinquecento, senza computare il Presidente. La legge condannava l'accusatore ad una pena di mille Cinquecen-dramme, se non aveva la quinta parte

to lire. de voti. Questa legge era saviamente stabilita, per mettere in freno l'arditez-za, e l'impudenza de calunniatori. Melito sarebbe stato obbligato a pagare questa pena, se Anito, e Lione non si sossero uniti a lui, e non si fossero anch' essi fatti accusatori. Il loro credito piegò un gran numero di voti, e ve ne furono dugento, e ottanta uno contra Socrate, e in conseguenza dugento e venti per lui. La sua assoluzione adunque dipendeva da

> (a) Odit Judex fere litigantis securitatem, cumque jus suum intelligat, taci-tus reverentiam postulat. Quintil. lib. 4. cap. 1.

DE PERSIANI. 333

trenta "un voto: perchè in tal caso ve MNEMOne sarebbero stati dugento e cinquanta NE.

uno, che avrebbero fatta la pluralità.

Con questa prima sentenza i Giudici dichiaravano semplicemente, che Socrate era reo, senza stabilire la pena che sof-frir doveva. Imperciocchè, (a) quando non era determinata dalla legge, e trattavasi d'un delitto di Stato, (io credo che possasi spiegare così la frase di Cicerone, fraus capitalis ) lasciavasi al reo la scelta della pena, ch'egli credeva meritare. Sulla risposta ch' egli dava, si veniva un' altra volta a deliberazione; e'l reo aspettava la finale sentenza. Socrate fu avvertito, ch'egli aveva la facoltà di domandare diminuzione di pena, e che poteva far cambiare quella di morte in un esilio, in una prigione, o in una pena pecuniaria. Egli rispose generosamente, che non sceglierebbe alcuna di queste pene, perchè sarebbe un farsi reo., Ate-" niesi,

\* In Platone il testo varia, e mette 33. o 30., il che mostra che può essere viziato.

(a) Primis sententiis statuebant tantum Judices damnarent an absolverent. Erat autem Athénis, reo damnato, si fraus capitalis non esset, quasi pona astimatio. Ex sententia, cum Judicibus daretur, interrogabatur reus, quam quasi astimationem commeruisse se maxime consiteretur. Cic. lib. 1. de Orat. num. 231. 232.

ARTA-, niess, ei disse, per non tenervi più lungo ser se, tempo sospesi, giacchè mi obbligate a nassarni ciò ch' io merito; Io mi condanno per aver passata tutta la mia vita in istruir voi, e i vostri sigliuoli; per aver abbandonati a questo sine assiri domestici, impieghi, dignità; per effermi tutto consagrato al servizio della patria, assaticando incessantemente a rendere virtuosi i miei concittandini: Io mi condanno, dico, ad esse per nudrito il resto de' miei giorni neli, la Plitanea a spese della Repubblica, (a). Quest' ultima risposta (b) esacerbò tal-

(a) Pare da ciò che si legge in Platone, che, dopo questo discorso, Socrate, per allontanare da se ogn' idea di fierezza, e di alterigia, siasi modestamente esibito di pagare una pena proporzionata alla sua indigenza, cioè una mina scinquanta lire]: e che sforzato da' suoi amici, che si fecero suoi mallevadori, facesse ascendere questa offerta sino a trenta mine. Plat. in Apolog. Socrat. pag. 38. Ma Senofonte, afferisce positivamente il contrario. Si può conciliarli, dicendo che Socrate da principio ricusò di fare alcuna offerta ; e che poscia si lasciò vincere delle pressanti persuasive de' suoi amici.

(b) Cujus responso sic Judices exarserunt, ut capitis hominem innocentissimum condemnarent. Cic. lib. 1. de Orat. num. 2330

DE' PERSIANI. 335

mente i Giudici, che lo condannarono a MNEMObere la cicuta, ch'era una spezie di sup-NE. plizio presso di essi in grand'uso.

Questa sentenza non iscosse punto la Plus. P.39.

costanza di Socrate. "Sono, diss'egli volgendosi a' Giudici con una nobile tranquillità, alla morte per vostr'ordine; la natura mi aveva condannato sin dal primo momento della mia nascita: ma i miei accusatori sono condannati per ordine della verità all'infamia, e all' ingiustizia. Avreste voi voluto, che per liberarmi dalle vostre mani, io mi fossi servito, secondo il costume, di parole lusinghevoli, e compassionevoli, e delle maniere timide, e umili d'un supplichevole? Ma, in giustizia, come alla guerra, un uomo onesto salvar non dee la sua vita con ogni forta di mezzi. Ella è , cosa egualmente disdicevole nell'una, " e nell'altra il ricomperarla colle pre-, ghiere, colle lagrime, e con tutte , quelle altre bassezze, che usar voi ve-, dete da tutti coloro, che sono in quel-, lo stato, in cui mi veggo ,

Appollidoro suo discepolo, e amico, essendos avanzato, dimostrandogli il suo dolore, perchè moriva innocente: Vorreste voi, gli rispose sorridendo, ch'io morissi colpevole?

Plutarco, per mostrare che gli uomini hanno qualche potere solamente nella parte più debole di noi medesimi, cioè il corpo, e che ve n'ha un'altra infinita-

mente:

ARTA-mente più nobile, è affatto superiore alle SERSE loro minacce, e inaccessibile a' loro corpi, cita quelle parole di Socrate, che si riferivano più a' suoi Giudici, che a' suoi Accusatori. Anito e Melito possono uccidermi, ma non possono farmi del male: come se detto avesse: La fortuna (tal' era il linguaggio de' Gentili) mi può sevare le sostanze, la fanità, la vita; ma io ho in me stesso un tesoro, che non mi può esser tolto dall'altrui violenza; voglio dir la virtù, l'innocenza, il coraggio, la grandezza d'animo.

Questo (a) grand' uomo, pienamente convinto di quel principio, ch' egli aveva sì spesso inculcato a' suoi discepoli, che la colpa è il solo male, che des temere il savio, volle piuttosto esser privato di alcuni anni, che gli restavano sorse ancora a vivere, che vedersi rapire in un momento la gloria di tutta la sua vita passata, disonorando per sempre coll'atto vergognoso, che veniva consigliato a sare co' suoi Giudici. Veggendo che gli uomini del suo secolo lo conoscevano poco, e gli rendevano poca giustizia, si rimise al giudizio della posterità, e col sagri-

(a) Maluit vir sapientissimus quod superesset ex vita sibi perire, quam quod praterisset: O, quanto ab hominibus sui temporis parum intelligebatur, posterorum se judiciis reservavit, brevi decrimento jam ultima senectutis avum seculorum omnium consecutus. Quintil. lib. 1. cap. 1.

DE' PERSIANI. 337 fizio generoso ch'ei sece degli avanzi di una MNEMO vecchiezza di già molto avanzata, acqui-NE. stò, e assicurossi la stima, è l'ammirazione di tutti i secoli.

## §. VII.

Socrate ricusa di salvarsi dalla prigione.
Passa l'ultimo giorno della sua vita in trattenersi co' suoi amici sopra l'immortalità dell'anima. Egli bee la cicuta. Suoi accusatori puniti. Onori renduti alla memoria di Socrate.

Pronunziata la sentenza, (a) Socrate con quella medesima fermezza di volto, colla quale aveva tenuti in rispetto i Tiranni, s' incammina alla prigione, che perdè, dice Seneca, questo nome dacchè egli vi entrò, essendo divenuta il soggiorno della probità, e della virtù. I suoi amici ve lo seguitarono, e continuarono a visitario per trenta giorni, che passarono fra la sua condanna, e la sua morte. La Roll. Stor. Ant. Tom. IV.

(a) Socrates eodem illo vultu, quo aliquando solus triginta Tyrannos in ordinem redegerat, carcerem intravit, ignominiam ipsi loco detracturus. Neque enim poterat carcer videri, in quo Socrates erat. Senec. in Consolat. ad Helu. cap. 13.

Socrates carcerem intrando purgavit, omnique honestiorem curia reddidit. Id. de vit. beat. cap. 27.

ARTA- cagione di questa lunga dilazione era, che SERSE gli Ateniesi mandavano ogni anno una nave nell'Isola di Delo, per farvialcuni sagrifizi, ed era proibito il sar morire alcuno nella città, dappoiche il sacerdote di Apollo aveva coronata la poppa di questa nave per segno della sua partenza, sinche la stessa nave avesse fatto ritorno. Ora essendo stata pronunziata contra Socrate la sentenza il giorno dietro di questa cerimonia, convenne differirne l'esecuzione per trenta giorni, che passa-

tono in questo viaggio.

Durante questo tempo, la morte ebbe tutto il tempo di presentarsi con tutto il suo orrore agli occhi del Filososo, e di mettere la sua costanza alla pruova, non solamente co' duri rigori della prigione, dove stava co' ferri a' piedi, ma molto più colla vista continua, e coll' aspetto crudele d'un avvenimento, col quale la natura non si familiarizza. In tale funesto stato egli non lasciava di godere di quella profonda tranquillità di animo che i suoi amici avevano sempre in lui ammirata. Egli li tratteneva colla medesima dolcezza, che aveva sempre fatta comparire; e Critone dice, che la notte innanzi il giorno della sua morte dormì così placidamente, come in altro tempo, Egli compose allora un'Inno in onore di Apollo, e di Diana , e trasportò in versi una savola di Esopo,

Plut, in Crison.

> Il giorno stesso che arrivar doveva da Delo la nave, il di cui ritorno deveva

effer

DE' PERSIANI.

esfer seguitato dalla morte di Socrate, Cri-MNEMOtone suo intimo amico, venne a trovarlo NE. di buon mattino nella prigione, per recargli questa trista novella, e per annunziargli nel tempo stesso, che per lui sta l' uscir di prigione; che 'l carceriere è guadagnato; ch' ei troverà le porte aperte; e gli offeri un' asilo sicuro in Tessaglia. Socrate si besto di tale proposizione, e gli domandò, se sapeva esservi un luogo suori dell'Attica, dove non si morisse. Cri-tone tratta la cosa assai seriamente, e lo sollecita a servirsi d'un tempo sì prezioso, allegandogli ragioni, fopra ragioni, per trarre il suo assenso, e impegnarlo a prendere questo partito, Senza parlare del dolore inconsolabile, che gli cagionerà la morte di un tale amico, come potrà egli soffrire i rimproveri d'una infinità di perfone, le quali crederanno, ch'egli solo potesse salvarlo, ma che non avrà voluto sagrificare a quest'oggetto qualche piccola porzione del suo avere? Il popolo potrà egli mai persuadersi, che un uomo saggio come Socrate, non abbia voluto uscir di prigione, potendolo con ogni sicurezza? Teme egli forse di esporre i suoi amici, di cagionar loro la perdita delle loro fostanze, o anche della lor libertà, e della loro vita? V'ha dunque qualche cosa, che dee loro essere più cara, e più preziosa della conservazione di Socrate? Vi sono per sino de' forestieri, che disputano loro quest'onore. Molti sono venuti espressamen-

ART A-mente con somme considerabilissime per SERSE le spese della sua liberazione, e dichiarano, che si recheranno ad onor sommo il riceverlo presso di essi, e somministrargli abbondantemente tutto il suo necessario. Dee egli dunque dare se stesso in potere de nimici, che lo han fatto ingiustamente condannare, ed è a lui permesso il tradire la propria causa? Non è egli proprio della sua bontà, e della sua giustizia il risparmiare a' suoi concittadini la colpa di far morire un'innocente? Ma se tutti questi motivi non lo muovono, e non è stimolato da' suoi propri interessi, può egli essere insensi-bile a quelli de'suoi figliuoli? In quale stato li lascia egli? Prevede forse ciò che avverrà de' medesimi ? e si può egli dimenticare di esser padre, per ricordarsi solamente di essere Filosofo?

Socrate, dopo averlo attentamente afcoltato, loda il fuo zelo, e gli mostra
la sua gratitudine; ma prima di arrendersi, vuole esaminare s'è cosa giusta
uscire dalla prigione senza il consenso degli Ateniesi. Cercasi dunque quì se un'
uomo, ch'è condannato a morte, benchè
ingiustamente, possa senza colpa sottrarsi
alle leggi, e alla giustizia. Non so se
anche fra noi si trovassero molti, i quali
credessero che ciò potesse sare una questione.

Socrate comincia col togliere tutto ciò ch'è fuori del foggetto, e viene tosto al massiccio dell'affare. , Io mi sarei certa-

" men-

DE PERSIANI. 341, mente supito, mio caro Critone, se MNEMO. , mi aveste persuaso ad uscire di qui , NE. " ma io non lo posso fare senza essere ", persuaso. Non dobbiamo prenderci ,, briga di ciò che dirà il popolo, ma , di ciò che dirà quel solo che giudica ", di ciò che è giusto, e ingiusto; e ", questo solo è la Verità. Tutte le con-, siderazioni, che voi mi avete allega-" te, di soldo, di riputazione, di sami-,, glia , nulla prevano , finche non mi ,, si faccia vedere, che ciò che mi è pro-, posto, sia giusto, e permesso. Egli è , un principio approvato e costante, che , ogn'ingiustizia è vergognosa, e fune-,, sta a quello, che la commette, dica-" no gli uomini ciò che vogliono, e ad ,, onta di qualunque male gli possa avve-, nire. Noi abbiamo sempre discorso su , questo principio anche negli ultimi ,, giorni , e non abbiamo giammai va-, riato su quest' articolo. Sarebb' egli , possibile, mio caro Critone, the nella nostra età i nostri intertenimenti più , seri fossero stati simili a quelli de' fan-, ciul, che dicono quasi nel tempo stef-,, fo il sì, e'l no, e che null' hanno di fif-,, fo? ,, . Ad ogni proposizione egli cavava la risposta, e'l consenso di Critone. "Richiamiamo dunque i nostri prin-" cipi, e proccuriamo di farne ora uso.

" E' sempre stato nostro infallibile prin-, cipio, che non è mai permesso, sotto , qualsivoglia pretesto, commettere al-

a cuna

#### 

", ce ne fanno, nè render male per ma-,, le , e che quando uno ha impegnata la sua parola è tenuto a inviolabilmen-,, te offervarla, non essendovi interesse , alcuno che possa dispensarnelo. Ora se nell'atto di fuggire mi si presentassero ", dinanzi le Leggi, e la Repubblica, , che risponderei io alle seguenti doman-,, de, che potrebbero farmi? A che pensi , tu Socrate? Il sottrarti in tal guisa al-, la Giustizia è egli altro, che rovinare ", affatto le Leggi, e la Repubblica? , Credi tu che una città sussista, dap-, poiche la Giustizia non solamente non ", abbia più forza, ma dopo ancora che si a ", stata corrotta, rovesciata, e calpesta ta ", da particolari? Ma, si dira, la Repubblica ci ha fatta ingiustizia, e non ha , ben giudicato. Ti sei tu, mi soggiu-" gneranno, dimenticate le Leggi di ef-" serti seco noi convenuto, di sottomet-. " terti al giudizio della Repubblica? Po-,, tevi, se le nostre regole, e'l nostro , governo, non ti accomodavano fritirarri " altrove, e stabilirti colà. Ma no sog-" giorno di settant' anni nella nostra città, ,, mostra abbastanza, che le sue regole " non ti sono dispiaciute, e che le hai " accettate con ragione, e con libertà. " In fatti sei lor debitore di tutto te stes-" so, e di quanto possiedi, nascita, ali-, mento, educazione, stabilimento, co-

" se tutte sorto la salva guardia, e sot-

n to

DE' PERSIANI. 343,, to la protezione della Repubblica. Ti MNEMO-

, credevi forse padrone di violare l' im-NE. , pegno con essá preso, e sigillato con , più giuramenti ? Quand' ella pensasse ,, a perderti ; puoi tu renderle male per male, ingiuria per ingiuria? Sei tu in , diritto di far così col padre ; e colla madre? E non sai che la patria è più , considerabile, più degna di rispetto, e ,, di venerazione presso Dio , e gli uomini, di quello sieno il padre, e la , madre, e tutt'insieme i parenti?-che , bisogna, onorare la sua patria, cederse ne' fuoi trasporti, trattarla dolcemente , nella sua maggior, collera? in una parola, che fa duopo placarla con faggi , consigli, e con rispettose ragioni, o ubbidire a' suoi comandi, e soffrire senza mormorare tutto ciò, ch' ella ti ordinera? Quanto a'tuoi figliuoli, i tuoi amici, o Sociate, presteran loro tutta , la possibile assistenza ; e in ogni caso , non mancherà loro la provvidenza. , Renditi dunque alle nostre ragioni, e se-, gui i consigli di quelle, che ti han fatto ,, nascere, nudrire, e allevare. Non far ,, dunque tanto conto de' figliuoli, della vie ta, e di qualsivoglia altra cosa, quanto della giustizia; affinche giunto dinanzi al tribunale di Platone, abbi onde di-" , fenderti presso i tuoi Giudici. Altrimen-,, ti noi saremo sempre, finche viverai, ", tue nimiche, senza darti giammai ne , pace, nè ripolo: e, quando sarai mor-

ARTA-, to, le nostre Sørelle, le Leggi che son serse, no nell' Inferno, non ti saranno più pavorevoli, sapendo che avrai satto tutti gli ssorzi per perderci., Socrate, disse a Critone, che parevagli d'udire realmente tutte queste cose, e che 'l suono di queste parole sacevasi si sortemente, e si continuamente sentire alle sue orecchie, che opponeva in lui ogni altro pensiere, e ogni altra voce. Critone, accordando che non aveva che soggiugnere, stette cheto, e vi lasciò il suo amico.

Plus in Ritorno finalmente in Atene la funePhadon. P. sta nave; ch' era come il segno della
morte di Socrate. Il giorno dietro i suoi
amici, toltone Platone, ch'era malato.

si portarono di buon mattino alla prigione. Il carceriere pregolli ad aspettare
un poco, perchè gli undici Giudici (erano quelli che soprantendevano alle prigioni) aununziavano al prigioniere che
doveva morire in quel giorno. Entrarono un momento dopo, e trovarono Socrate \* slegato, e Santippa sua moglie
assissili a canto, che teneva fra le braccia
uno de' suoi figliuoli. Quando li vide,
proruppe ella in grida, e in singhiozzi,

In Atene, quand' erasi intimata al reo la sentenza, veniva sciolto, e consideravasi come una vittima della morte, che non era più permesso tenere in catene.

e percuotendosi il volto, risuonar sece

DE' PERSIANI.

de' suoi lamenti la prigione: O mie caro MNEMO-Socrate, i vostri amici vi veggon oggi per NE. l'ultima volta. Ei ordinò che si facesse ritirarla, e in quel momento stesso su condotta alla sua casa.

Socrate passò il rimanente del giorno co suoi amici, e si trattenne tranquillamente, e allegramente con essi secondo il fuo costume . Il soggetto della conversazione fu de' più importanti, e de' più confacenti al momento, in cui ritrovavasi, voglio dire, l'immortalità dell'anima. Il motivo di questo intertenimento fu una proposizione detta come per accidente. ed è, che un vero Filosofo desiderar dee di morire, e proccurar di morire. Il prenderla così litteralmente, dava a credere, che un Filosofo poteva uccidersi da sestesfo . Socrate fa vedere, che non v'è cosa più ingiusta quanto questo sentimento. e che l'uomo appartenendo a Dio, che lo ha formato, ed essendo stato collocato per sua mano nel posto ch'egli occupa, non dee abbandonarlo senza sua permissione, nè uscir dalla strada senza suo ordine. Da che dunque venir può in un Filosofo questo amor della morte? Se non dalla speranza de' beni che aspetta nell'altra vita, equesta speranza non pud esser fondata se non sulla immortalità dell' anima.

Socrate impiega l'ultimo giorno della fua vita in trattenere i suoi amici sopra questo grande, e importante soggetto, ed è quello che sa la materia dell'ammira-

P 5 bile

ARTA-bile Dialogo di Platone, che ha per ti-SERSE tolo Il Fedone. Spiega a' suoi amici tutte le ragioni, per le quali bisogna credere che l'anima sia immortale, e consuta tutti gli obbietti, che sono presso poco i medesimi, che si fanno anche adesso. Io non imprendo a fare il compendio di questo

Plut.p.90.

imprendo a faré il compendio di questo trattato per essere troppo lungo. Prima di rispondere ad alcuno di questi obbietti, deplora un male assai cornune agli uomini, ed è, che a forza di udire disputare gl'ignoranti, che contradiciono tutto, e dubitano di tutto, si persuadono che non vi sia cosa certa., Non è egli un male deplorabilissimo, o mio caro , Fedone, ch' essendovi ragioni vere, , certe, e capacissime di essere compre-, se, trovasi nondimeno chi non ne sia , totalmente persuaso, per aver udito , tali dispute frivole, nelle quali tutto comparisce ora vero, e ora falso? Tali , uomini ingiusti, e irragionevoli, in luogo di accusare se medesimi di questi , dubbj, o di accusare la mancanza della loro cognizione, ne rigettano l'errore " fulle ragioni medesime, ch'eglino ven-, gono finalmente a capo di prendere per sempre in odio, credendosi più abili, , epiù illuminati di tutti gli altri, perché , s'immaginano essere i soli, i quali abbiano compreso che in tutte queste ma-

socrate dimostra l'ingiustizia di questo procedere. Fa vedere che in due partiti

anche

DE' PERSIANI. anche ugualmente incerti, la saviezza MNEMOvorrebbe che si scegliesse il più vantag-NE, gioso con minor risico. "Se ciò che " dico è vero, disse Socrate, è bene il " crederlo, e se dopo la mia morte non " trovasi vero, io ne avrò sempre ca-, vato questo vantaggio in questa vita, che sarò stato men fensibile a' mali, ,, che d'ordinario l'accompagnano ,, . Questo \* discorso di Socrate, che non è vero, e reale, se non nella bocca d'un Cristiano, è assai osservabile. Se ciò che dico è vero, io guadagno tutto azzardando poco: e s'è falso, nulla perdo; per lo contrario vi guadagno anche molto ...

Socrate non si ferma sulla semplice specolazione di questa gran verità, che l'anima è immortale; ne cava conclusioni utili, e necessarie per la condotta della vita, facendo vedere tutto ciò che la speranza d'una beata eternità ricerca dagli uomini, assinchè non sia vana, e in luogo di trovare i premi preparati a' buoni, non trovino i supplizi destinati a cattivi. Quì il Filososo espone quelle gran verità, che una tradizione costante, benchè molto oscurata da finzioni favolose, ha sempre conservate presso i Gentili: Il finale Giudizio de' buoni, e

\* Il Signore Pascale ha ampliato questo discorso nel suo articolo VII., e ne sece una dimostrazione d'una sorza insinita.

ART A- des cattivi; gli eterni supplizi, cui sono serse condannati i colpevoli; un soggiorno di pace, e di delizie senza fine per le anime, che si sono conservate pure, e innocenti, o che durante la vita hanno espiate le loro colpe col pentimento, e colla soddissazione; finalmente un luogo, e uno stato di mezzo, dove si purificano per un certo tempo i disetti meno considerabili,

Plut, \$. 107.

che non sono stati espiati durante la vita. V'è ancora, o Amici, da pensare ", una cosa, ed è, che se l'anima è im-", mortale, ha bisogno di essere coltiva-,, ta, e conservata con attenzione, non ,, folamente per quel tempo che noi chia-" miamo il tempo della vita, ma ancora , per quel tempo, che le succede, cioè , per l'eternità, e la menoma negligen-, za su questo punto può avere conseguenze infinite. Se la morte fosse la , rovina, e la dissoluzione di tutte queste , cose, sarebbe un gran guadagno per gli " cattivi dopo la loro morte, l'essere li-, berati nel tempositesso dal loro cor-, po, dalla lor anima, e da' loro vizi. Ma giacchè l'anima è immortale, ella , non ha altro mezzo da liberarsi da' , fuoi mali , e non v'ha per lei altra , falute che divenir buonissima, e sa-, vissima; perchè non porta seco se , non le sue virtù, o i suoi vizj, ef-, fetto ordinario della educazione, e la , cagione d'una felicità, o d'una pena eterna . ; " QuanDE' PERSIANI.

349

" Quando i morti fono arrivati al MNEMO» , luogo fatale dell'anime, dove le con- NE. , duce il loro \* Demonio, sono tutti Plut. P. " giudicati. Quelli, che sono vissuti in 113. 114. " maniera, che non sono nè affatto rei. ,, nè affolutamente innocenti, fono man-, dati in un luogo dove foffrono pene " proporzionate a' loro errori, finchè , purgati, e nettati de' loro peccati, e , messi poscia in libertà, ricevono la ri-, compensa delle loro buone azioni. " Quelli che sono giudicati incurabili a " cagione della grandezza de' loro pec-" cati, e che hanno commessi ( di vo-, lontà deliberata ) sacrilegi, omicidi, " o altrettali delitti, il fatale destino. " che rende loro giustizia, li precipita " nel Tartaro, da cui non escono giam-, mai . Ma quelli che hanno commessi " peccati, per verità grandi, ma degni , di perdono, come l'essersi lasciati tra-, sportare dall'empito della collera con-" tra il loro padre, o la loro madre, , o aver uccifo alcuno per un simile mo-,, to, e che se ne sieno poscia pentiti, , solfrono le stesse pene, che patiscono " gli ultimi, e nel medefimo luogo, ma " per un certo tempo, finchè colle loro , preghiere, e colle loro suppliche ab-" biano ottenuto il perdono da coloro, , ch'eglino han maltrattati.

\* Demon è una parola greca, che signisica Spirito, Genio, e secondo noi, Angelo.

SERSE

corpi era

Gentili.

" Quelli finalmente, che hanno pas-" sata la loro vita in una santità parti-, colare, liberati da' trattenimenti bassi, " e terrestri, come da una prigione,

, sono ricevuti là su in una terra pura,

dove abitano; e perchè sufficientemen-,, te purificati dalla Filosofia, vivono là

senza \* i loro corpi per tutta l'eterrezione de,, nità in un giubilo, e in delizie da non , ispiegarsi così facilmente, e che il poco poco cono-, tempo che mi resta non mi permette

"di dirvi. sciuta da'

" Ciò che vi ho esposto, a me pare " che basti per far vedere, che noi dob-" biamo travagliare per tutta la nostra ,, vita, per acquistare la virtù, e la sa-, pienza: perchè ecco un gran premio, , e una grande speranza, che ci è pro-, posta. E quando l' immortalità dell' " anima fosse dubbiosa, laddove appa-, risce certa, ogni uomo di buon senno " dee certamente tenere che questo vale ", la pena di un corto risico. In fatti , qual più bel pericolo? Bisogna lusin-" gar se medesimi di questa felice spe-" ranza: e a questo fine ho tanto pro-" lungato questo discorso "...

Cicerone esprime questi nobili sentimenti di Socrate colla sua ordinaria dilicatezza. [a] Quasi nel momento itesso,

[a] Cum pene in manu jam mortiferum illud teneret poculum, locutus ita est, ut, non ad mortem trudi, verum in calum videretur ascendere . Ita enim censebat, dic'egli, in cui teneva in mano quella MNEMOmortale bevanda, parlò in maniera onde NE.
far intendere, ch'egli riguardava la morte
non come una violenza, ma come un
mezzo di falire in cielo. Dichiara, che
nell' uscire da questa vita si aprono due
strade; una delle quali mena al luogo
degli eterni supplizi l'anime, che si sono
qui imbrattate con vergognosi piaceri,
l'altra conduce al felice soggiorno degli
Dei quelle, che si sono conservate pure
sulla terra, e che in corpi umani hanno
menata una vita affatto divina.

Quando Socrate ebbe finito di parla-Pag. 115. re, Critone lo prega a dare i fuoi ulti-118. mi ordini a lui, e agli altri amici intorno a' fuoi figliuoli, e a tutti i fuoi affari, affinche in eseguendoli avessero la consolazione di fargli qualche piacere:,, Io non vi raccomando oggi altro,

itaque disseruit: duas esse vias duplicesque cursus animorum e corpore excedentium. Nam, qui se humanis vitiis contaminassent, & se totos libidinibus dedidissent, quibus coarctati velut domesticis vitiis atque flagitiis se inquinassent, iis devium quoddam iter esse, seclusum a concilio deorum: qui autem se integros castosque servavissent, quibusque suisset minima cum corporibus contagio, se seque ab his semper sevocassent, essentque in corporibus humanis vitam imitati deorum, his adillos, a quibus essent prosecti, reditum facilem patere. Cic. Tusc. Quæst. lib. 1. num. 71. 72.

352 STORIA ANTICA ARTA-,, ripiglio Socrate, se non ciò che v'ho SERSE,, sempre raccomandato, ed è che abbiate ", cura di voi . Non fapreste fare a voi medesimi un maggior servigio, ne fare " a me, e alla mia famiglia un maggior " piacere, . Critone avendogli chiesto come desiderasse di essere sotterrato: , Come a voi piace, rispose Socrate: " quando però possiate prendermi, e che " io non iscappi dalle vostre mani " . E nel tempo stesso volgendosi a' suoi amici con un piccolo forrifo: " Non mi può " venir fatto, ei disse, di persuadere a " Critone, che Socrate è quello, che ,, si trattiene con voi, e che dispone tutte ", le parti del suo discorso; ed egli s' im-, magina sempre, che io sia quello ch' , egli è per veder morto a momenti . "Ei mi confonde col mio cadavere; e perciò mi domanda come si dee sotter-", rarmi ". Dette queste parole rizzossi, e passò in una stanza vicina per bagnarsi. Uscito dal bagno, gli furono condotti i fuoi figliuoli, perchè ne aveva tre, due affatto piccoli, e uno già grande. Parlò loro per qualche tratto di tempo, diede i suoi ordini alle donne, che ne prendevano cura, e feceli poscia ritirare. Entrato nella camera si pose sul suo letto. \* Entrato nel tempo stesso il servo degli Undici, e avendogli dichiarato esser giunto il tempo di prendere la cicuta (era al tramontar del Sole) questo servo si sentì

intenerire, e volgendo le spalle, si pose

DE' PERSIANI. a piagnere. " Vedete, dice Socrate, il MNEMO-, buon cuore di quest'uomo! Durante la NE. ,, mia prigionia è venuto spesso a vedermi. , Egli vale più di tutti gli altri. Come , piange di cuore, ! Questo esempio è notabile, e mostra a quelli di un tal ministerio, come debbano diportarsi generalmente verso tutti i prigionieri, e principalmente verso le persone dabbene, se succede che cadono talune nelle lor mani. Presentata a Socrate la tazza, domando che far dovesse. Niente altro, rispose il servo, se non, quando abbiate bevuto, passegiare finche vi fentiate manear le sambe, e coricarvi poscia sul vostro letto. Ei prese senz'alcuna alterazione la tazza: e senza cambiarsi ne di colore; ne di volto, mirando al suo solito con occhio fermo, e intrepido quell'uomo: " Che " dite voi di questa bevanda, gli disse? "E'egli permesso farne libazioni,,? Gli rispose, che ve n'era una sola presa., Sa-,, rà almeno permesso, ed è ben giusto, il " fare le sue preghiere agli Dei, e suppli-, carli di rendere la mia partenza dalla , terra, e'l mio ultimo viaggio felice, il che domando loro di tutto cuore ,, . Dette queste parole offervò qualche tempo il filenzio, e bevette poscia tutta la tazza con una mirabile tranquillità, e con una

giocondità da non potersi esprimere. Fino allora i suoi amici s'erano fatta violenza per trattenere le lagrime : ma veggendolo bere, e dopo aver bevuto

non

ARTA-non ne furono più padroni, e le lascia-SERSE rono correre in abbondanza. Apollodoro, che non aveva quali mai cellato di piagnere, durante tutto l'intertenimento, allora si pose ad urlare, e prorompeva in sì alte grida, che non vi fu alcuno, cui egli non facesse dolere il cuore. Socrate solo non ne su mosso; anzi sece al-cuni dolci rimproveri a suoi amici. , Che fate voi , disse loro? Io vi am-", miro; Dov'e dunque la vostra virtù? ,, Non ho io licenziate quelle donne, , perchè non dessero in tali debolezze? , Ho sempre udito dire che bisogna mo-, rire tranquillamente, e benedicendo ", gli Dei. Statevi dunque cheti, e mo-", strate un poco più di costanza, e di " fortezza " . Queste li riempirono di consusione, e gli ssorzarono a trattenere le loro lagrima.

Intanto egli continuava a passeggiare; e quando sentissi mancar le gambe si coricò supino, com'eragli stato raccomandato.

Il veleno allora produsse più che più il suo essetto. Quando Socrate sentì che cominciava a guadagnare il cuore, essendosi scoperto, perchè aveva il capo coperto, forse assinche niente lo turbasse. Critone, egli disse, e queste surono l'ultime sue parole, io sono debitora di un gallo ad Esculapio; soddissate voi per me questa obbligazione, e non ve ne dimenticate; e poco dopo spirò. Critone si accostò, e gli chiuse la bocca, e gli occhi.

DE PERSIANI.

chi. Tale su il fine di Socrate l'anno Mnemoprimo della XCV. Olimpiade, e'l settan-ne. tesimo di sua età. Cicerone (a) dice, che non poteva leggere la descrizione della sua morte in Platone, senza piagnere.

Platone, e gli altri discepoli di Socrate, temendo che la rabbia de' suoi calunniatori non sosse abbastanza placata con
questa vittima, si ritirarono a Megara
presso Euclide, dove aspettarono che cesfasse la tempesta. Intanto Euripide, volendo rimproverare agli Ateniesi il delitto orribile, che commesso avevano,
condannando sì di leggieri l' uom più
dabbene, che vi sosse allora, compose la
tragedia intitolata Palamede; nella quale
sotto il nome di questo eroe, che su
altresì oppresso da una nera calunnia,
deplorava la sciagura del suo amico.
Quando l'Autore pronunzio queste parole,

59 Al più giusto de'Greci voi levate la vita.

tutto il teatro, riconoscendo Socrate a' tratti si distinti, proruppe in lagrime; e su fu satta proibizione di parlar più di lui in pubblico. Alcuni credono ch' Euripide sosse morto prima di Socrate, e rigettano questa Storia.

Che che ne sia, il popolo di Atene non aprì gli occhi, se non qualche tempo dopo

(a) Quid dicam de Socrate, cujus morti illacrymari soleo Platonem legens? De Nat. deor. lib. 3. n. 52.

ARTA-dopo la morte di Socrate. Soddisfatto il SERSE lor'odio, si dissiparono le prevenzioni, e avendo il tempo dato luogo alle ri-

e avendo il tempo dato luogo alle riflessioni, si mostro ad essi in tutto il suo

deponeva, e parlava nella città a favore di Socrate. L'Accademia, il Liceo, le

case particolari, le pubbliche piazze, pareva che risuonassero ancora della sua dolce voce. Là, dicevasi, egli ammaestrava la nostra Gioventù, e insegnava a nostri figliuoli ad amare la patria, a rispettare i lor genitori. Qua dava a noi medesimi utili lezioni, e ci faceva tal volta salutari rissessioni, per più fortemente persuaderci alla virtù. Ahi! come abbiamo noi pagati sì importanti servigi;

abbiamo noi pagati sì importanti servigi; Atene su immersa in un duolo, e in una costernazione universale, le scuole suro-

no chiuse, e interrotti tutti gli esercizi. Fu dimandato conto agli accusatori del sangue innocente, che avevano satto spar-

gere. Melito su condannato a morte, e Plus. De gli altri banditi. Plutarco osserva, che

invid. & tutti i complici di questa calunnia fuodio, pas rono in tale abbominazione presto i cittadini, che niun voleva prestar loro il
fuoco, nè risponder loro, quando face-

vano qualche interrogazione, nè trovarsi con essi a' bagni; e facevasi gettar l' acqua dov'eransi bagnati, come se si sosse imbrattato col loro tocco: il che li ridusse a tale disperazione, che molti si

fecero uccidere.

Gli

DE' PERSIANI.

Gli Ateniesi non contenti di aver in MNEMOtal guisa puniti i suoi calunniatori, gli NE. fecero alzare una statua di bronzo di mano del celebre Lisippo, e la collocarono nel luogo più esposto della città . Il loro rispetto, e la loro riconoscenza giunsero sino ad una venerazione religiosa: gli dedicarono una Cappella come ad un Eroe, e ad un Semidio, che nel loro linguag-gio chiamarono Euxpertiior, cioè la Cappella di Socrate.

## S. VIII.

Riflessioni sopra il Giudizio pronunziato contra Socrate dagli Ateniesi, e sopra Socrate Stello .

Reca stupore quando da una parte si considera l'estrema dilicatezza del popolo di Atene in ciò che spetta al culto degli Dei, delicatezza che giugne sino a condannare a morte le persone più dabbene, sopra un semplice sospetto di mancanza, di riverenza a' medesimi; e si vede dall' altra l'estrema pazienza, per non dire di più, colla quale questo medesimo popolo ascolta ogni giorno Commedie, nelle quali tutti gli Dei sono presi in ridicolo, in una maniera la più acconcia, che dir si possa per inspirarne un sommo disprezzo. Tutte le Commedie di Aristofane sono piene di tal sorta di facezie, o piuttosto di bussonerie; e s' egli è vero che questo Poeta non sapeva per-

ARTA-perdonarla a' più grand' uomini della Re-SERSE pubblica, si può altresì dire con verità che la perdonava molto meno agli Dei.

Ecco di qual forta erano le giornaliere rappresentazioni del teatro, udite dal popolo Ateniese non solamente senza pena, ma con allegrezza, con piacere, e con applauso, sino a premiare con pubblici onori il Poeta, che sì piacevolmente li tratteneva. Cosa v'era in Socrate che avesse pur ombra di questa sfrenata licenza? Niuno mai fra i Gentili parlò della divinità , nè del culto dovutole in una maniera sì pura, sì nobile, e sì rispettosa. Egli non dichiaravasi contra gli Dei riconosciuti, e onorati pubblicamente da una religione più antica della città: evitava solamente d'imputar loro le scelleratezze, e l'infamie Îoro attribuite da una crudeltà popolare, non ad altro acconce che ad avvilirli e a diffamarli nell'animo de' popoli. Egli non basimava i sagrifizi, e le seste, nè tutte le altre cerimonie della religione: insegnava solamente che tutta quella pompa, e quell'esteriore apparato non poteva essere accetto agli Dei senza la retta intenzione, e senza la purità del cuore.

Nondimeno quest' uomo sì saggio, sì illuminato, sì religioso, sì pieno di rispetto, e di nobili sentimenti intorno alla divinità, è condamato come un empio da' voti di quasi tutto un popolo, senza che i suoi accusatori produ-

ano

cano contra di lui alcun fatto vero, e MNEMOalcuna prova che abbia qualche verisimile. NE.

Donde potè venire presso gli Ateniesi una contraddizione sì reale, sì universale, e sì costante? Un popolo, per altro pieno di mente, di buon gusto, di saviezza, ha avute senza dubbio delle ragioni almeno apparenti, per usare una condotta sì differente . e avere fentimenti sì opposti. Non si può egli dire, che gli Ateniesi mirassero i loro Dci sotto due idee ? Eglino ristrignevano la loro vera religione nel culto pubblico, ereditario, e solenne come l'avevano ricevuto da' loro maggiori, com' era stabilito dalle leggi del Governo, praticato nella patria da un tempo immemorabile, e confermato principalmente dagli Oracoli, dagli auguri, dalle offerte, e da' fagrifizj. Richiamavano la loro pietà a questo punto fisso, e tollerar non potevano che si volesse tentare la menoma offesa. Unicamente gelosi di questo culto, si mostravano ardenti zelatori di quelle cerimonie; e credettero, benchè senza fondamento, che Socrate, ne fosse nimico. Ma v'era un' altra sorta di Religione fondata sulla favola, sulle finzioni poetiche, sulle opinioni popolari, e su i costumi stranieri: per quella eran poco intereffati, e l'abbandonavano alle discrezioni de' poeti, alla rappresentazione del teatro, e a' discorsi del volgo.

Quali

ARTA- Quali impurità non attribuivano eglino serse a Giunone, e a Venere? Niun cittadino Plus de su di Atene avrebbe voluto che sua moglie, persitie pas o le sue figliuole, avessero rassomigliato a tali Dee. Avendo Timoteo, quel sa

To le sue figliuole, avessero rassomigliato a tali Dee. Avendo Timoteo, quel samoso Musico, rappresentato sul teatro di Atene Diana, come trasportata dalla sollia, dal surore, e dalla rabbia, uno degli spettatori non credette potergli sare una più sunesta imprecazione, quanto desiderare che sua figlia divenisse simile a quella Divinità. Era meglio, dice Plutarco, non creder gli Dei, che supporli tali; e l'empietà aperta, e dichiarata era men empia, s'è permesso parlar così, di quello sia una sì stolta, e sì assurda superstizione.

Che che ne sia di ciò, questo Giudicio, di cui riferite abbiamo tutte le circostanze, il più iníquo che dir si possa, cuoprirà in tutti i secoli Atene d'una ignominia, e d'una infamia, che non potrà mai essere cancellata da tutto lo splendore delle belle azioni, che l'hanno per altro renduta sì famosa; é mostra nel tempo stesso cosa bisogna aspettarsi da un popolo in fatti dolce, umano, benefico, perchè tali erano gli Ateniesi; ma vivo, fiero, superbo, incostante, arrendevole ad ogni vento, e ad ogn'impressione, e le di cui assemblee sono con ragione paragonate ad un mar tempestoso, perchè questo elementa. come il popolo; tranquillo equieto per se medesimo, non lascia di essere bene**fpello** 

DE' PERSIANI.

spesso agitato da una forestiera violenza. MNEMO.
Quanto a Socrate, bisogna confessare NE.

che il Gentilesimo non ha mai avuta cosa nè più grande, nè più persetta. Quando si esamina fin dove arrivo la sublimità de' suoi sentimenti, non solo intorno alle virtù morali, la temperanza, la sobrietà, la pazienza ne' travagli, l'amore della povertà, il perdono delle ingiurie, ma ciò ch' è più degno di considerazione, intorno alla Divinità, alla sua unità, al suo potere infinito, intorno alla formazione del mondo, intorno alla Provvidenza, che presiede al suo governo; fopra l'origine dell'anima, che viene da Dio solo, sopra la sua immortalità, il suo ultimo fine, il suo eterno destino; sopra il premio de'buoni, e la pena de' cattivi : quando si considerano tutte queste sublimi cognizioni, bisogna domandare se questi sia un Gentile che pensa, e parla così, e si prova difficoltà a persuaderci, che da un fondo sì tenebroso, qual' è quello del Paganesimo, uscir possano lumi sì vivi, e sì chiari.

E' vero che la sua riputazione non è stata senza censura, su preteso che la purità de' suoi costumi non corrispondesse a quella de' suoi sentimenti. Questa è una questione agitata da' Dotti; il mio disegno non permette dissumente esaminarla. Si può vedere la dissertazione del Signor Abate Fraguier, nella quale demia dell' Accadiultisca Socrate su i rimproveri, che 1seriz. To. Roll. Stor. Ant. Tom. IV.

ARTA- fi fanno rispetto alla sua condotta. L'ar-SERSE gomento negativo, di cui egli si serve per sua d'sesa pare assai sorte. Egli ofserva che nè Aristofane nella sua commedia delle Nuvole, ch' è tutta intera contra Socrate, nè gli scellerati, che lo accusarono in giudizio, non hanno detta una parola, che tenda ad oscurare la purità de' suoi costumi : e non è verisimile che nimici sì acerrimi, come questi, avessero trascurato uno de' mezzi più capaci a screditar Socrate nella mente de'Giudici, se vi fosse stato qualche fondamento, o qualche apparenza.

Io confesso nondimeno che certi principi di Platone suo discepolo, che gli erano comuni col suo maestro, sopra la nudità di quelli, che lottavano ne' pubblici Giuochi, da' quali non erano escluse le persone di altro sesso, e la pratica di Socrate stesso che combatteva in tale sta-

to da folo a folo contro Alcibiade, non danno una grand' idea della dilicatezza di questo Filosofo in ciò che spetta alla

Xenop Me- modestia, e alla verecondia. Che dire-3. P. 783. 786.

morab. Lib. mo della visita che sa ad una donna di Atene d'una mediocre riputazione ( appellavasi Teodota) unicamente per assicurarsi co' suoi propri occhi della sua rara bellezza, assai decantata; e de' precetti che le dà per farsi degli amici, e per tender loro lacci tali, da cui non possano sbarazzarsi? Tali lezioni convengono elleno ad un Filosofo? Io pas-(p

DE' PERSIANI.

363 MNEMO-

fo fotto filenzio molte altre cose. Quindi è, non essermi io maraviglia-NE. to che molti Padri lo abbiano screditato, anche nella purità de' costumi, e che abbiasi creduto dovervi applicare a lui come a Platone suo discepolo ciò, che di-Rom.cap.t. ce S. Paolo de' Filosofi, cioè che Dio, v. 17. 32. per un giasto giudizio gli ha abbandonati ad un senso reprobo, e alle passioni più vergognose, punendoli, perchè, avendo chiaramente conosciuto esservi un folo Dio, non lo avevano onorato come dovevano, confessandolo pubblicamente, e non si erano vergognati di associargli una moltitudine innumerabile di divinità, anche secondo essi, ridicole e infami.

Questa, propriamente parlando, è la colpa di Socrate, che non lo rendeva reo agli occhi degli Ateniesi, ma che lo ha fatto giustamente condannare dalla Eterna Verità. Ella illuminato lo aveva de' lumi più puri, e più sublimi, di cui sosse capace il paganesimo: perchè si sa che ogni cognizione di Dio, anche naturale, non può venire se non da lui. Egli aveva, intorno alla Divinità, principi. ammirabili. Prendevasi giuoco di tutte le favole de' Poeti, che servivano di fondamento» à misteri ridicoli del suo secolo. Parlava benespesso, e in termini grandiosi della esistenza di Dio, eterno, invisibile, Creatore dell'Universo, supremo padrone, e arbitro di tutti gli avve-

ARTA-nimenti, vendicatore de'delitti, e rimu-SERSE neratore delle azioni virtuose. Ma \* non osava rendere una pubblica professione di tutte queste verità. Conosceva persettamente il falso, e'l ridicolo del Paganesimo; e nondimeno, (come dice Seneca del Savio, e come faceva egli stesso) ei ne osservava esattamente tutti f costumi, e le cerimonie, non come accette agli Dei, ma come comandate dalle leggi. Egli non conosceva internamente che una sola Divinità; e adorava col popolo quella folla di Dei ignobili, ammucchiati l'uno sopra l'altro per una lunga serie di secoli da un' antica superstizione. Egli

> Quæ omnia (ait Seneca) sapiens servabit tamquam legibus jussa, non tamquam diis grata .... Omnem istam ignobilem deorum turbam, quam longo avo longa superstitio congessit, sic, inquit, adorabimus, ut meminerimus cultum ejus magis ad morem, quam ad rem, pertinere ... Sed iste, quem philosophia quasi liberum fecerat, tamen, quia illustris Senator erat, colebat quod reprehendebat, agebat quod arguebat, . quod culpabat adorabat ... eo damnabilius, quo illa, que mendaciter agebat, sic ageret, ut eum populus veraciter agere existimaret. S. August. De Civit. Dei . lib. 6. cap. 10.

> Eorum sapientes, quos philosophos vocant, scholas habebant dissentientes, O templa communia. Id. lib. de Ver. Relig.

3ap. I.

DE' PERSIANI. 365

usava un linguaggio particolare nelle scuo-MNEMO le, ma feguitava la moltitudine ne'tem-NE. pli. Come Filosofo disprezzava, e detestava in segreto gl'idoli, come cittadino di Atene, e Senatore, rendeva loro in pubblico lo stesso culto degli altri: tanto più condannabile, dice Sant' Agostino, perchè questo culto, ch' era puramente esterio-

re e simulato, pareva al popolo che venisse da un fondo di verità, e di ragione. Nè si può dire che Socrate abbia mutata condotta sul fine della sua vita, e che abbia allora mostrato più zelo per la verità. Disendendosi presso il popolo, dichiarò che aveva sempre riconosciuti, e onorati gli stessi Dei degli Ateniesi; e l'ultimo ordine, che diede prima di spirare, su, che s'immolasse a suo nome un gallo al Dio Esculapio. Ecco dunque il Principe de Filosofi, dichiarato dall'Oracolo di Delfo, il più saggio degli uomini, che malgrado la sua interna evidente cognizione d'una unica Divinità, muore nel seno dell'idolatria, e facendo professione di adorare tutti gli Dei del Paganesimo. In ciò Socrate è tanto più inescusabile, perchè spacciandosi per un'uomo espressamente incaricato a rendere testimonianza alla verità. manca al dovere più esenziale della gloriosa commissione, che attribuivasi. Imperciocchè, se v'ha nella Religione qualche verità, per cui si debba altamente dichiararsi, ella è quella che riguarda l'

ARTA-unità d'un Dio, e la vanità degl'idoli.

SERSE Quì farebbe stato opportuno il suo coraggio; e costar non doveva molto a
Socrate, già determinato a morire. Ma

dice S. Agostino, non erano questi que'
Filososi destinati da Dio per illuminare
il Mondo, e per sar passare gli uomini,
dal culto empio delle sasse divinità, alla santa Religione del vero Dio.

Non si può negare che Socrate, quanto alle virtù morali, non sia l'eroe del Paganesimo. Ma per ben giudicare, mettasi in paragone quelto preteso eroe co" Martiri del Cristianesimo, cioè benespesfo deboli fanciulli, tenere verginelle, che non temerono di spargere tutto il loro san-gue per disendere, e sigillare le medesime virth, che Socrate conosceva, ma che non ardiva sostenere in pubblico, voglio dire, l'unità d'un Dio, e la vanità degl'idoli. Si confronti anche la morte sì decantata di questo Principe de' Filosofi con quella de nostri Santi Vescovi, che hanno fatto tant' onore alla Religione Cristiana colla sublimità del Ioro ingegno, colla vastità delle lor cognizioni, colla bellezza e colla sodezza de' loro scritti: un S. Cipriano, un S. Agostino, e tanti altri, che si veggono morire

\* Non sic isti nati erant, ut populorum suorum opinionem ad verum cultum veri Dei a simulacrorum superstitione, atque ab hujus mundi vanitate converterent. S. August. lib. de Ver. relig. cap. 2.

DE' PERSIANI. 367
rire nel seno dell'umiltà, pienamente MNEMOconvinti della loro indegnità, e del loro NE.
niente, penetrati da un vivo timore de'
giudizi di Dio, e non aspettando da altri la loro salute, che dalla sua pura, e
affatto gratuita misericordia. La Filososia non inspira tali sentimenti, che venir
non possono se non dalla grazia del Me-

# LIBRO DECIMO

diatore, che Socrate non meritava di

conoscere.

USANZE, E COSTUMI

### DE' GRECI.

A Parte più essenziale della Storia, è quella che sa conoscere il carattere, è i costumi tanto de' popoli in generale, quanto de' grand' uomini in particolare, de' quali abbiamo parlato; si può dire esser questa in certa maniera l'anima della storia, laddove i fatti ne sono il corpo. Io ho proccurato, secondo che mi si presentava l'occasione, di esporre il ritratto de' più illustri personaggi della Grecia: mi rimane ora a sar conoscere il genio, e'l carattere de' popoli medessimi. Io mi ristringo in quelli di Sparta e di Atene, che hanno sempre occupato il primo posto nella Grecia; e ri-

duco quanto sono per dire a tre capi, che sono, il Governo politico, la Guer-

ra, la Religione.

Sigonio, Meursio, Pottero, e molti altri, che hanno scritto delle Antichità Greche, porgono gran lumi, e sono d' un gran soccorso sulla materia che mi resta a trattare.

#### CAPITOLO PRIMO

Del Governo politico.

TI sono tre spezie principali di Governo: La Monarchia dove uno solo comanda ; L' Aristocrazia , dove governano i vecchi, e i più savi; La Democrazia, dove l'autorità è nelle mani del popolo. I più celebri Scrittori dell' antichità, Platone, Aristotele, Polibio, Plutarco danno la preferenza alla prima sorta di governo, come contenente un gran numero di vantaggi, e dove trovansi meno inconvenienti. Ma tutti convengono, e non si può abbastanza ripeterlo, che 'l fine d'ogni governo, e 'l dovere di chiunque n'è incaricato, in qualunque maniera ciò sia, si è travagliare a rendere felici e giusti coloro, a cui egli comanda, proccurando loro da un canto la sicurezza, la tranquillità, i vantaggi, e i comodi della vita; e dall' altra, tutti i soccorsi che possono contris

DE'PERSIANI. 369

tribuire a renderli virtuosi. Come (a) il fine d'un Piloto, dice Cicerone, è con-durre felicemente la sua nave in porto; quello d'un Medico conservare, o ristabilire la sanità, quello d'un Generale riportar la vittoria: così un Principe, e ogni uomo che comanda agli altri, dee proporsi per fine il loro utile, e rammentarsi ché la legge suprema di ogni buon governo è il ben pubblico. Salus populi suprema lex esto. Egli aggiugne Cic. de Leg. che la più grande, e la più nobile fun-lib. 3. n.8. zione, che sia al mondo, è l'essere riposto dal proprio stato per fare la selicità de' popoli.

Platone in cento luoghi conta per nulla le qualità, e le azioni più illustri in quelli che governano, se non tendono al doppio fine da me notato, ch' è rendere i cittadini più dabbene, e più felici, ed egli confuta diffusamente nel primo Libro dalla Repubblica un certo Trasimaco, il quale pretendeva che i sudditi 338. 343. fossero nati per lo Principe, e non il Principe per gli sudditi; e che tutto ciò ch'era

(a) Tenes-ne igitur, moderatorem illum reip. quo referre velimus omnia? ... Ut gubernatori cursus secundus, medico salus, imperatori victoria, sic huic moderatori reip. beata civium vita proposita est, ut opibus firma, copiis locuples, gloria ampla, virtute honesta sit. Hujus enim operis inter homines atque optimi illum esse persectorem vole. Ad Attic. lib. 8. Ep. 10.

370 STORIA ANTICA utile al Principe, o alla Repubblica, si dovette tenere come giusto e onesto.

Nella divisione delle differenti spezie di governo si accorda, che quello sarà più persetto, che unirà in se stesso con una felice mescolanza tutti i vantaggi de-Polyb. lib. gli altri; e che allontanerà tutti i disor-6. p. 458. dini; e quasi tutti gli antichi hanno creduto che'l governo di Sparta sia stato quello, che si è più avvicinato a questa idea di perfezione.

459.

## ARTICOLO PRIMO

## Del Governo di Sparta.

Dappoichè gli Eraclidi erano rientrati nel Peloponneso, Sparta era governata da due Re, sempre presi da due stesse famiglie, che discendevano da Ercole per due rami differenti, come ho altrove notato. Sia la superbia, e l'abuso del potere dispotico dal canto de' Re, sia lo spirito d'indipendenza, e l'amore smifurato dal canto del popolo, Sparta in que principi fu sempre agitata da dissensioni, e da ribellioni, che avrebbero infallibilmente cagionata la sua rovina; come avvenne ad Argo, e a Messene due città vicine a Sparta, e tanto potenti com' essa, se la saggia previsione di Licurgo non avesse prevedute le funeste conseguenze, colla riforma che fece nello Stato. Io la ho dissusamente riserita nella

vita

DE' PERSIANI. 371
vita di Licurgo; nè toccherò quì se non Tom. 11.
ciò che spetta al governo.

6. I.

Breve idea del grverno di Sparta. La persetta sommessione alle Leggi n'era come l'anima.

Licurgo ristabilì l'ordine, e la pace in Isparta colla creazione del Senato. Era composto di ventotto Senatori, e vi presiedevano i due Re. Questo augusto Congresso composto degli uomini più saggi, e più sperimentati della Nazione, serviva come di contrappeso alle due altre autorità, cioè a quella de'Re, e a quella del Popolo; e quando una voleva farsi-superiore, il Senato vi si frapponeva, e tenevali tutti due in un giusto equilibrio. Per impedir poscia che questa Compagnia medesima non si abusasse del suo gran potere, le su posto una spezie di freno, eleggendo cinquanta Efori, ch'erano cavati dal popolo, la di cui carica durava un sol anno, ma avevano autorità sopra i Senatori, e sopra i Re medesimi.

Il potere de' Re era affai limitato, principalmente nella città, e in tempo di pace. Nella guerra essi comandavano le slotte, e gli eserciti, e allora aveva no più autorità. Si davano però ad essi anche allora certi Commissari che sacevano le veci d' un Consiglio necessario;

c se-

e sceglievansi ordinariamente per questa funzione que' cittadini, ch' erano loro nimici, perchè non usassero con essi connivenza, e'l pubblico fosse meglio servito. V'era quasi sempre una segreta discordia fra i due Re, sia che procedesse dalla gelosìa naturale fra i rami, o fosse effetto della politica Spartana, cui la loro troppo grand' unione avrebbe potuto dar ombra.

Gli Efori avevano ancora più autorità a Sparta, che i Tribuni del Popolo a Roma. Eglino presiedevano alla elezione de' Magistrati, e facevano render loro conto della loro amministrazione. Il loro potere stendevasi sino sulla persona de' Re, ch' eglino potevano far mettere in prigione, come fecero di Pausania. Quando erano assisi sulla loro sedia nel Tribunale, non si levavano all'arrivo del Re, fegno del rispetto ch'era a questi renduto da tutti gli altri Magistrati: il che pareva supporre negli Esori una spezie di superiorità, perchè rappresentavano il popolo; e si nota di Agesilao, che quand'era assiso sul trono per render giustizia, e arrivavano gli Efori, non lasciava giammai di levarsi a titolo di onore. V'è molta apparenza che prima di lui i Re non facessero sempre così, ri-

Plut. in ferendo Plutarco questo atto di Agesilao Agesil. P. come particolare.

397-

Si proponevano, e si esaminavano nel Senato gli affari, e là formavansi le risoluzioni. Ma i Decreti del Senato non avevano forza, se non erano ratificati

dal popolo.

Bisogna credere che vi sosse una gran faviezza nelle Leggi stabilite da Licurgo per lo governo di Sparta, perchè mentre furono esattamente osservate, non si vide mai nella città alcun moto di sedizione dal canto del popolo, non vi si propose giammai di fare alcuna mutazione nella maniera del governare, mai alcun particolare vi usurpò l'autorità colla violenza, e non si fece Tiranno, mai il popolo non pensò a far uscire il Principato dalle due famiglie, dov' era fempre stato, nè mai alcun Re intraprese di attribuirsi più potere di quello, che gli era dato dalle Leggi . Questa riflessio- xenoph. in ne, ch' è di Senosonte, mostra l'idea, che Agessi. p. avevano della faviezza di Licurgo in mate-651. Polyb. ria di politica, e'l gran conto, che se ne dee 459. fare. In fatti niun' altra città della Grecia ebbe questo vantaggio, e tutte sono state soggette a molti cambiamenti, e a mol-

La ragione di questa costanza, c di questa stabilità degli Spartani nel loro governo, e nella loro condotta si è, che in Isparta le leggi dominavano assolutamente, e avevano un'autorità suprema; laddove la maggior parte delle altre città Greche, abbandonate a' capricci de' particolari, al potere dispotico, ad un dominio arbitrario, e senza rego-

te vicende, e senza tali leggi che vi

le, provavano la verità di ciò che disse Piar. Bib.4. Platone, che una città è infelice, quande les. P. do i Magistrati comandano alle leggi, e non le leggi a' Magistrati.

Il solo esempio di Argo, e di Messene basterebbe per mostrare quanto sia giusta e vera la rissessione da me satta.

Plat lib.3. Nel ritorno dalla spedizione di Troja, de leg. pag. i Greci conosciuti sotto il nome di Do-

683. 685. I Glect conformit fotto it home in Do-Plut. in ri si stabilirono in tre-città del Pelo-Lycurg. p. ponneso, che sono Sparta, Argo, Mes-43. sept. e ginrarono di scambievolmente

sene, e giurarono di scambievolmente ajutarsi. Queste tre città egualmente sottomesse al potere Monarchico, avevano i medesimi vantaggi, se non che le due ultime prevalevano molto full' altra per la fertilità del territorio, in cui erano situate. Nondimeno Argo e Messene non conservarono a lungo la loro superiorità. L'alterigia de' Re, e la disubbidienza de' popoli cader le fecero dallo stato florido, in cui erano state da principio; e mostrarono col loro esempio, dicono Platone e Plutarco, ch' era una grazia particolarissima, che gli Dei fatta avevano agli Spartani, dando loro un' uomo come Licurgo, capace di prescriver loro un' idea di governo saggio, e sì ragionevole.

Per mantenerlo senz' alterazione si

Per mantenerlo senz' alterazione si usò una cura particolare per educare i giovani secondo le leggi, e le consuetudini del paese, che radicate, e sortificate da un lungo abito divenissero in essi una seconda natura. La mantera dura

e fo-

e fobria, colla quale erano allora nudriti, spargeva in tutto il rimanente della loro vita un genio naturale alla frugalità, e alla temperanza, che distinguevali da tutti gli altri popoli, e rendevali mirabilmente acconci a sopportare le fatiche della guerra. Platone offer-plat.deleg. va che questo salutare costume sbandi-lib. 1. P. to aveva da Sparta, e da ogni territorio 637. che ne dipendeva, l'ubbriachezza, e le dissolutezze, e tutti gli altri disordini che ne derivano, di modo che era una colpa punita dalla legge il prender vino con eccesso, anche nelle feste de' Baccanali, che per altro erano dappertutto giorni di licenza, ne'quali le città in-

tere si facevano leciti gli ultimi eccessi. Erano accostumati altresì i fanciulli sin dall' età più tenera ad una persetta sommessione alle leggi, a' Magistrati, e a tutti quelli, ch'erano in dignità, e (a) la loro educazione altro non era, propriamente parlando, che una scuola di ub-bidienza. A questo fine Agesilao consigliò Senofonte a far venire i suoi figliuoli a Sparta, come ad una scuola eccellente (b) per appararvi la più bella, e la più grande di tutte le scienze, ch' è quella di ubbidire, e di comandare: perchè

l'una

<sup>(</sup>a) שור שי אמשל המש היש עבר ביחו לתה Deias. Plut. in Lycurg. pag. 50.

<sup>(</sup>b) Μοθησομένες τη μαθημάπον το κάλ-Alsor, apxeda & apxer. Plut. in Agefil. pag. 606.

STORIA ANTICA l'una conduce all'altra. Nè solamente erano così soggetti alle leggi i poveri, e i cittadini del comune, ma i più ric--chi, i più potenti, i Magistrati, i Re

medesimi, e non si distinguevano dagli altri che con una più esatta ubbidienza, persuasi esser questo il mezzo più sicuro di farsi eglino stessi ubbidire, e rispettare

da' loro inferiori.

2:0.

Herod. lib. Di là vengono quelle risposte sì cele-7. c. 145. bri di Democrito. Serse non poteva com-146. prendere che gli Spartani, i quali non avevano padrone, che potesse costriguerli, fossero capaci di affrontare i perico-·li, e la morte. " Eglino sono liberi, e " indipendenti da ogni uomo, replico " Demarato; ma hanno sopra di essi la " Legge che li domina : e questa Leg-

,, ge ordina loro di vincere, o di mo-in,, rire.,, In un' altra occasione stupen-Apopheheg. da, che come Re si fosse lasciato sban-Lacon. p. dire: Ciò avvenne; ei disse, perchè a Spar-

ta la Legge è più forte de Re.

· Ciò apparve nella pronta ubbidienza Id. in Adi Agesilao (a) agli ordini degli Esori, che gefil. p. lo richiamavano in foccorfo della sua 603. 604. patria: occasione dilicata per un Re, è per un Conquistatore; ma ei credette cosa per lui più gloriosa l'ubbidire alla patria e alle leggi, che comandare numerosi eserciti, e sar anche la conquista dell'Asia.

> [a] Multo gloriosius duxit, si institutis patriæ paruisset, quam si bello superasset Asiam. Cornel Nep. in Agesil. cap. 4.

#### . S. II.

# Amor della povertà stabilito a Sparta.

A questa sommessione persetta alle Leggi dello Stato Licurgo aggiunse un'altro non meno ammirabile principio di governo, che su levare da Sparta ogni lusso, ogni spesa, ogni magnisicenza; screditarvi assolutamente le ricchezze; mettere in credito la povertà, e rendervela necessaria, sostituendo una moneta di serro alla moneta d'oro, e d'argento, ch'era stata sin'allora in uso. Ho esposto altrove i mezzi che adoperò per sar riascire una sì dissicile impresa. Io mi restringo quì ad esaminare ciò che si dee pensarne rispetto al governo.

Questa povertà, nella quale Licurgo aveva ridotta Sparta, e che pareva interdirle ogni conquista, e levarle ogni mezzo di accrescere, e d'ingrandirsi, era essa propria a renderla potente e florida? Una tale costituzione di governo sin'allora senza esempio, e dappoi non imitato da alcuno, non mostra ella in questo Legislatore un gran fondo di prudenza, e di politica? e'l temperamento, che poscia si pensò sotto Lisandro, lasciando a'particolari la lor povertà, e ristabilendo il pubblico nell'uso della moneta d'oro e d'argento, non era egli un faggio correttivo, che levava l'eccesso nella Legge di Licurgo?

Pare

Pare non consultando se non i sini ordinari della prudenza umana, che si debba discorrer così: ma l'esito, ch'è qui un giudice non sospetto; ci ssorza a pensare altrimenti. Finchè Sparta rettò povera, e si mantenne nel disprezzo dell'oro, e dell'argento, il che durò molti secoli, ella su potente e gloriosa; e la data del tempo, in cui essa comincia a decadere, è quella in cui comincia a violare la severa proibizione sattale da Li-

curgo di usar l'oro, e l'argento.

L'educazione, ch' ei voleva si desse a giovani Spartani, la vita sobria e dura. ch'ei raccomandò con tanta cura, gli esercizi penosi e violenti, che prescriveva, l'allontanamento da ogni altra cura, e da ogni altra occupazione, in una paro-· la, tutte le sue leggi, e tutti i suoi stabilimenti mostrano, che la sua mira era di formare un popolo di foldati, unicamente intesi all'armi, e alle funzioni militari. Io non pretendo giustificare afsolutamente questo fine, che aveva grand'inconvenienti, e ne ho altrove espresso il mio sentimento. Ma supponendolo, bisogna consessare, che questo Legislatore fa comparire una gran saviezza ne' mezzi, ch'ei prende per l'esecuzione.

Il pericolo quasi inevitabile d' un popolo destinato unicamente alla guerra, e che ha sempre l' armi in mano, è l' ingiustizia, la violenza, l' ambizione, il desiderio d' ingrandirsi, di profittare

del-

della debolezza de' suoi vicini, opprimerli colla forza, d'invadere le loro terre sotto falsi pretesti, che la cupidigia non manca di suggerire, e di stendere i suoi confini oltre il possibile : tutti vizi, ed eccessi che fann' orrore ne' particolari, e nel commerzio ordinario della vita, ma che piacque agli uomini di vestirli d'un' aria di grandezza e di gloria ne' Principi e ne'Conquistatori.

La gran cura di Licurgo fu premunire il suo popolo contra questa pericolosa tentazione. Senza parlare degli altri mezzi , de' quali si servì , ne adoperò due , che non potevano a meno di produrre il loro effetto. Il (a) primo fu di proibire a' suoi cittadini ogni navigazione, e ogni combattimento navale. La situazione della città, e'l timore ch'egli aveva, che il commerzio, sorgente ordinaria del lusso, e della dissolutezza, non corrompesse la purità de' costumi di Sparta, dovettero forse essere il fine di questa proibizione. Ma il suo principal motivo su levare a' suoi cittadini ogni occasione di pensare a far conquiste, impossibili a farsi da un popolo rinchiuso fra gli stretti limiti d'una penisola, senza essere padrone del mare.

Il disegno di Licurgo rendendo i suoi Polyb. lib. cittadini bellicosi, e mettendo loro le armi in mano, non su come osservano Pocurg. p.59

(a) Α'πείρητο δε αυτοίς να υταις είναι και ναυμαχάν. Plut. in Lacon. instit. p.239. libio e Plutarco, farsi illustri Conquistatori, che potessero portar di lontano la guerra, e soggiogare un gran numero di popoli. Suo unico fine era, che rinchiusi nel Peloponneso, e contenti della estensione delle terre, e dominio ad essi lasciato da' loro maggiori, non pensassero che a mantenersi in pace, e a disendersi vantaggiosamente contra i vicini, che avessero la temerità di attaccarli; ed eglino non avevano bisogno per questo di oro e di argento, trovando nel loro paese, e molto più nella maniera del loro vivere sobrio e temperato, onde mantenere le loro armate, purchè non uscissero dal recinto del loro paese, o

delle terre vicine.

Ora, dice Polibio, supposta questa idea, bisogna confessare non esservi cosa nè più saggia, nè meglio pensata quanto le regole di Licurgo per mantenere un popolo nel possesso della libertà, e per fargli godere una pace e una tranquillità persetta. In satti rassiguriamoci una piccola Repubblica come Sparta, tutti i di cui cittadini sieno incalliti alla satica, avvezzi a vivere con poco, coraggiosi, intrepidi; e supponiamo che 'l principio sondamentale di questa piccola Repubblica sia di non sar torto ad alcuno, di non inquietare i suoi vicini, di non invadere le loro terre, nè le loro sostanze, ma per lo contrario di dichiararsi in savore degli oppressi contra l'ingiustizia e la violen-

za degli oppressori: non è egli certo che una tale Repubblica circondata da un gran numero di Stati, di una eguale estensione, sarebbe generalmente rispettata da tutti i popoli vicini, che diverrebbe l'arbitra suprema di tutte le loro contese, e ch' eserciterebbe sopra di essi un imperio tanto più glorioso e durevole, perchè volontario, e fondato unicamente full' idea, che questi popoli avrebbero della sua virtù. della sua giustizia, e del suo coraggio?

Ecco il sine ch' erasi proposto Licur58.

go. Convinto che la felicità d'uno Stato, come quella d' un particolare, dipende dalla virtù, ei regolò Sparta di maniera ch'ella potesse sempre bastare a se medesima, e sempre ne' principi della saviezza e della equità. Di là procedeva la estimazione universale de' popoli vicini, e anche degli stranieri che non dimandavano agli Spartani ne argento, nè navi, nè truppe, ma un folo Spartano per comandare le loro armate: e quando lo avevano ottenuto, gli, rendevano una intera ubbidienza con ogni forta di onore e di rispetto. Così i Siciliani ubbidirono à Gilippo, i Calcidesi a Brasida, e turti i Greci dell' Asia a Lisandro, a Callicratida, e ad Agesilao; (a) considerando la città di Sparta come la maestra dell' arte

· (a) Πρός σύμπασαν την της Σπαρτιατής πόλιν, ωσπερ παιδαγωγόν η διδάσκαλου Lighuovos Bir noi to sugueins modertias, αποβλέπουτες.

arte di ben vivere, e di ben governare.

L'epoca del principio-della decadenza di Sparta fu l'aperta violazione delle Leggi di Licurgo. Io non pretendo che sin' allora sieno state osservate esattamente; ma lo spirito di queste leggi aveva quasi sempre dominato nella maggior parte di quelli, che governavano. Tosto che l' ambizione di regnare sopra tutta la Grecia ebbe loro inspirato il disegno di avere armate navali, e truppe forestiere, e che fu duopo aver soldo per mantenerle, Sparta, dimentica delle sue antiche massime, si vide costretta ricorrere a' barbari da lei sin' allora detestati, e di abbassarsi a' Re di Persia, ch' ella aveva altre volte vinti con tanta gloria; eciò per trat da essi alcune somme di soldo, e qualche soccorso di truppe, e di navi contra i loro propri fratelli, cioè, contra popoli nati, o stabiliti com' essi nella Grecia. Eglino ebbero l'imprudenza, e la disgrazia di richiamare in Isparta coll' oro, e coll'argento tutti i vizi, e tutti i delitti, che furono efiliati dalla moneta di ferro; e prepararono la strada alle mutazioni, che poscia vi avvennero, e che ne cagionarono la rovina. Quindi spicca infinitamente la saviezza di Licurgo, avendo preveduto sì di lontano ciò che poteva nuocere alla felicità de' suoi cittadini, avendovi preparati falutari rimedi per quella forta di governo, che stabilì a Sparta. Non si dee contuttociò attriDE' PERSIANI. 383 attribuire a lui solo tutto l'onore. Un altro Legislatore, che avevalo preceduto da molti secoli, ne divide con lui la gloria.

#### §. III.

Leggi di Creta stabilite da Minosse, modello di quelle di Sparta.

Ognuno sa che Licurgo aveva sormato il disegno della maggior parte delle sue Leggi sul modello di quelle, che allora erano osservate nell'Isola di Creta, dove sermossi un gran tempo per istudiare più davvicino. Io credo doverne dar qui qualche idea, avendo tralasciato di parlarne dove sarebbe stato più acconcio, cioè allora quando ho per la prima volta savellato di Licurgo, e delle sue Leggi.

Minosse, che la favola ci dà per sigliuolo di Giove, era l'autore di queste leggi. Egli viveva cent'anni in circa An. del M.
prima della guerra di Troja. Era un 2720. In.
Principe potente, saggio, e moderato,
più stimabile ancora per le sue virtù morali, che per le sue qualità guerriere.
Dopo aver conquistata l'Isola di Creta,
e molte altre Isole vicine, pensò a stabilire con savie leggi il novello Stato, di
cui erasi renduto padrone colla sorza dell'
armi. Il sine ch'egli si propose nello staio. p. 486.
bilimento di queste leggi su rendere i suoi
sudditi selici, facendoli virtuosi. Scac-

STORIA ANTICA ciò da' suoi Stati l' ozio, la voluttà, il lusso, le delizie, sorgenti seconde di tutti i vizj. Sapendo che la libertà è considerata come il più dolce, è'l più grande di tutti i beni, e che non può sussistere senza una persetta unione fra i cittadini, si studio di stabilire fra essi una forta di egualità, che n'è il nodo, e la base, e ch' è molto acconcia ad allontanarne ogn' invidia, ogni gelosìa, ogni odio, e ogni dissensione. Ei non intraprese a fare nuove divisioni delle terre. nè a proibire l'uso dell' oro, e dell' argento. Pensò ad unire i suoi sudditi con altri legami, che non gli parvero men faldi e men ragionevoli.

Ordind che i figliuoli fossero tutti nudriti, e allevati insieme a truppe, e a squadre, affinchè s' insegnassero loro per tempo i medesimi principi, e le medesime massime. La loro vita era dura, e sobria. Accostumavasi a vivere con poco, a tollerare il caldo, e'l freddo, a marciare ne'luoghi aspri, ed erti, a fare tra essi piccoli combattimenti, a soffrire coraggiosamente i colpi che si davano L' un l'altro, e ad esercitarsi in una sorta di danza, che facevasi coll' armi alla mano, e che dipoi fu appellata la Pirrica, affinche, dice Strabone, anche ne'loro divertimenti vi fossero lezioni di guerra. Facevansi loro apparare certe arie di muside ca, ma di una musica soda, e marziale. leg. lib. 1. Non erano istruiti ne a salire a ca-

P. 265.

val-

DE' PERSIANI. 385
vallo, ne a portar armi pesanti: ma in ricompensa erano eccellenti nel tirar l'arco,
ch'era il loro più ordinario esercizio. La
Creta non è un paese piano e unito, ne
proprio a nudrir cavalli come quello de' Tes
sali, che passavano per gli migliori cavalieri
della Grecia: ma un paese sasso, e ineguale, pieno di colline e di eminenze, dove-uomini gravemente armati non avrebbero potuto esercitarsi al corso. Ma ne sorma arcieri, e soldati leggiermente armati,
propri per le assuzie militari, e per gli

stratagemmi, ne'quali i Cretesi pretende-

vano di essere eccellenti.

Minosse credette dovere stabilire in Creta la comunità delle mense, e de' conviti. Oltre molti altri gran vantaggi, ch'ei vi trovava, come d'introdurre ne' suoi stati una spezie di egualità, avendo i ricchi e i poveri il medesimo alimento, di accostumare i suoi sudditi ad una vita sobria e frugale, di far saldare l'amicizia, e l'unione fra i cittadini colla familiarità, e colla giocondità che regnano alla mensa, aveva anche per fine gli esercizi della guerra, dove i soldati fono astretti a mangiare insieme. Il pub-Aristot. de blico succumbeva alle spese della mensa. Repub. 1.2. Impiegavasi una parte delle rendite dello Stato per le spese della religione, e de' Magistrati : l'altra era destinata per gli pranzi comuni . Così donne , fanciulli , giovani, vecchi, tutti erano nudriti a nome e a spese della Repubblica. Aristotile pre-Roll. Stor Ant. Tom. IV.

386 STORIA ANTICA ferisce le mense di Creta a quelle di Sparta, dove i particolari erano tenuti somministrar la loro porzione, senza della quale non erano ricevuti nell' affemblee il che era un escluderne i poveri.

Athen. 1.4. PAE. 143.

Dopo la mensa, i vecchi parlavano degli affari dello Stato. Il discorso cadeva per lo più sulla storia del paese, sulle azioni, e sulle virtù de' grand' uomini, che vi si erano distinti col loro coraggio nella guerra, o colla loro faviezza nel governo, ed esortavasi i giovani ch' erano presenti a questi ragionamenti a proporsi que'grand'uomini come per modelli, su i quali dovessero formare i loro costu-

mi, e regolare la loro condotta.

É' tacciato Minosse, come anche Licurgo di non aver mirato ad altro, che alla guerra in tutte le sue leggi, gran difetto in un Legislatore. E' vero che vi ha fatta molta attenzione, perchè era persuaso che l'riposo, la sibertà, le ric-chezze de suoi sudditi erano sotto la protezione, e come sotto la salvaguardia dell' armi, e della scienza militare, essendo levati tutti questi vantaggi dal vincitore a quelli, che succumbono nella guerra. Ma egli voleva che si facesse la guerra per aver la pace, e bisogna certamente che le sue leggi si riducessero a questo solo oggetto.

Presso i Cretesi non era assatto trascurata la coltura dello spirito, e si usava l'attenzione di dare a' giovani qualche

1d.1.3. gag. tintura di lettere. Non v'erano incogni-680.

DE' PERSIANI. te le poesse di Omero, benchè eglino facessero poco conto, e poco uso de poeti forestieri. Erano curiosi delle cogni- 11. 1.1 pag. zioni capaci a regolare i costumi; e quel 634. che non è un piccolo elogio, \* si van-tavano più di pensar che di parlar mol-to. Il poeta Epimenide, che sece un viaga Plus in Sogio in Atene al tempo di Solone, e che lon Pag. 84. vi fu molto stimato era di Creta; alcuni lo mettono nel numero de' sette savi.

Una delle regole di Minosse, la più De leg. 11. ammirata da Platone era, che inspiravasi per tempo a'giovani un gran rispetto verso le massime dello Stato, verso i costumi e le leggi, e che non era loro mai permesso mettere in questione, nè richiamare in dubbio se solsero saviamente stabilite, o no; perchè dovevano riguardarle non come prescritte, e imposte dagli nomini, ma come venute dalla stessa Divinità. In fatti egli aveva avuta una gran cura di avvertire il suo popolo, che Giove stesso avevagliele dettate. Ebbe la stessa attenzione riguardo a' Magistrati, e alle persone di età, ch'egli raccomandava si onorassero in una maniera particolare; e affinche nulla potesse violare il rispetto loro dovuto, volle se si fosse in essi scoperto qualche difetto, non sene parlasse mai in presenza de giovani ." Saggia precauzione, che farebbe necessaria nell'uso comune della vita!

Il governo di Creta fu da principio

(a) Πολύνοιαν μάλον ή πολυλογίαν άσκθν.

lon.

Repub. 1.2.

sap. Io.

Monarchico, e Minosse ne ha lasciato a tutti i secoli un modello persetto. Se-M. de Pene-condo lui come offerva un grand'uomo, il Re può tutto sopra i popoli, ma le leggi possono tutto sopra di lui. Egli ha una potenza affoluta per far del bene, e le mani legate quando voglia far male. Le leggi gli affidano i popoli come il più prezioso deposito, con patto che sia il padre de fuoi sudditi. Esse vogliono che un folo nomo ferva colla fua faviezza, e colla sua moderazione alla felicità d'un numero infinito di sudditi, non che questi servano colla loro misera, e colla lor vile servitù a lusingare la superbia, e la dilicatezza d'un solo uomo. Secondo lui, il Re esser dee il disensore della patria, comandando gli eserciti, e'l Giudice de' popoli per renderli buoni, saggi, e selici. Gli Dei non lo han fatto Re per se medesimo, ma perchè sia l'uomo de popoli. Egli dee lor consagrare tutto il suo tempo, tutte le sue cure, e tutto il suo affetto, e non è degno del trono, se non si dimentica di se stesso per sagrificarsi al ben pubblico. Ecco l'idea, che aveva Minosse del Principato, di cui vi lasciò una viva immagine nella sua persona, e persettamente Plat. inespressa in due parole da Essodo, chia-Min.p.320 mando questo Principe il più Re di tutti Re mortali; Basineuraion Sinton Basinhor: cioè che possedeva in grado supremo tutte le virtu regali, e ch'era Rein tutto. Pare che l'autorità de' Re non fosse

di

DE' PERSIANI.

di lunga durata, e che abbia dato luogo ad un governo di Repubblica, e tale era stata l'intenzione di Minosse. Il Senato, composto di trenta Senatori formava il Consiglio pubblico. Là si esaminavano gli affari, e si prendevano le risoluzioni: ma non avevano forza se non dappoiche il popolo vi avesse dati i suoi suffragi, ela sua approvazione. Certi Magistrati, stabiliti al numero di dieci per mantenere il buon ordine allo Stato, e per questa ragione appellati Cosmi, tenevano in rispetto i due altri Corpi dello Stato, e ne formavano l'equilibrio. In tempo di guerra questi comandavano le armate. Si sceglievano a sorte, ma solamente in certe samiglie. Duravano. in vita, e non rendevano conto ad alcuno della loro amministrazione. Da questa Compagnia cavavansi i Senatori.

I Cretesi sacevano coltivare le loro terre dagli schiavi, o da mercenari ch' erano tenuti pagar loro ogni anno una certa somma. Appellavansi Perioeci, sorse perchè erano cavati da' popoli del vicinato soggiogati da Minosse. Abitando eglino in un'Isola, cioè in un paese separato, i Cretesi non avevano a temer tanto di loro, quanto gli Spartani degl' Iloti, che univansi sovente a' popoli vicini per attaccarli. Un costume anticamente stabilito in Creta, che passò ne' Romani, sa credere che quelli, che servivano questo popolo, e che coltivavano le sue terre, sossero trattati con bosse

Athen. lib. tà, e con dolcezza. Nelle feste di Mercuta. 2.639. rio, i Padroni servivano a mensa i loro
sche ricevevano da essi per tutto l'anno:
reliquie e orme preziose de' primi tempi,
ne' quali tutti gli uomini erano eguali, e
pareva avvertissero i loro padroni, che i
servi sono della medesima loro condizione,
e ch' è un rinunziare all'umanità il trattarli aspramente, e con alterigia.

Non potendo un Principe far tutto da se solo, ed essendo costretto ad associarsi de cooperatori, della di cui condotta ei si rende risponsabile, Minosse si scaricò in parte dell' amministrazione della giustizia nella città capitale, funzione la più essenziale, e la più indi-spensabile dalla dignità regia, deputò suo fratello Radamante. Ei conosceva la sua probità, il suo disinteresse, i suoi lumi, la sua costanza; ed egli stesso erasi applicato a ben istruirlo per tale importante posto. Un' altro Ministro era incaricato della cura delle altre città, ch' egli scorreva tre volte all'anno, per esaminare se v' erano esattamente osservate le leggi stabilitevi dal Principe, e se i Magistrati, e i Ministri subalterni adempivano religiosamente il loro dovere.

Creta, sotto un governo sì saggio, cambiò totalmente saccia, e parve essere divenuta il soggiorno della virtù, della probità, e della giustizia. Se ne può giudicare da ciò che ci addita la Favola del-

DE' PERSIANI.

dell'onore, che sece Giove a que' due fratelli, destinandoli Giudici dell'inferno; perchè ognuno sa, che la favola è fondata sopra storie reali, e vere, ma mascherate sotto gradevoli emblemi, acconci a farne meglio gustare la verità.

Secondo la tradizione favolofa ella era Goorg. p. una legge di ogni tempo, che all'uscire 123. 526. della vita gli uomini fossero giudicati, per pag. 371. ricevere il premio, o il castigo delle lor buone, o cattive azioni. Sotto il regno di Saturno, e ne' primi anni di quello di Giove questo giudizio pronunziavasi nell'istante medesimo, che precedeva la morte, il che dava luogo a detestabili ingiustizie. Alcuni Principi, ch'erano stati ingiusti, e cruzieli, comparivano dinanzi a' loro Giudici con tutta la pompa, e con tutto l'appara. to del loro potere, e producendo testimo-ni che deponevano in loro favore, perchè temevano ancora il loro sdegno mentr' erano in vita, i Giudici, abbagliati da quel vano splendore, e sedotti da que' ingannevoli testimoni, dichiaravano que' Principi innocenti, e li facevano passare nel felice soggiorno de' Giusti. Bisogna dire a proporzione lo stesso delle persone dabbene, ma povere e senza sostegno, che la calunnia perseguitava anche sino a quell'ultimo tribunale; e trovava il mezzo di farveli condannare come rei. La Favola aggiugne che sulle querele replicate, che furono fatte a Giove.

ei cambiò la forma di questi Giudizi.

Plat. in

Ne su prescritto il tempo nello stesso momento cui siegue la morte. Radamante, ed Eaco, tutti due figliuoli di Giove, fono destinati Giudici; il primo per gli Asiatici, il secondo per gli Europei; e Minosse sovra di essi per decidere sovranamente in caso di oscurità, e d'incertezza. Il loro tribunale era fituato in un luogo detto Il campo della Verità, perchè là non vi potevano approssimare nè la menzogna, nè la calunnia. Là compariva un Principe dacche aveva renduto l'ultimo fospiro, spogliato di tutta la sua grandezza, fenza difesa, e senza protezione, muto, e timorofo di se medesimo, dopo aver fatta tremare tutta la terra. Se è trovato reo di colpe, che possano esser espiate, egli è relegato nel Tartaro solamente per un certo tempo, e con sicurezza di uscirne quando sarà stato sufficientemente purificato. Ma se sono delitti da non perdonarsi, quali sono l'ingiustizia, lo spergiuro, l'oppressione de popoli, egli è precipitato nello stesso Tartaro, per soffrirvi eterne pene . I Giusti per lo contrario, di qualunque condizione essi sieno, sono condotti nel felice soggiorno della pace, e dell'allegrezza per godervi una felicità interminabile.

Chi non vede, che i Poeti, sotto il velo di queste sinzioni per verità ingegnose, ma poc'onorevoli agli Dei, hanno voluto darci il modello d'un Principe persetto, la di cui principal cura sia ren-

dere

DE' PERSIANI.

dere giustizia a' popoli ; e dipignerci la rara felicità, che godeva Creta, fotto il Plat. in saggio governo di Minosse? Non termina Minos. ?. con lui questa felicità. Le leggi da lui 331. stabilite erano ancora in tutto il loro vigore al tempo di Platone, cioè più di 1814.9.319. mille anni dopo. Erano considerate come frutti de' lunghi (a) intertenimenti, che aveva avuti per molti anni con Giove, il quale aveva voluto divenire suo maestro, rendersi \* familiare con lui, come con un buon amico, e istruirlo nella grand' arte di regnare con una compiacenza segreta, come un caro discepolo, e un figliuolo teneramente amato. Così spiega Platone queste parole di Omero: Διός μεγαλε όχεις ής: elogio, secondo lui il più magnifico che far si possa ad un mortale, e accordato da questo Poeta al folo Minosse.

Malgrado un merito sì illustre, e sì sodo, i teatri di Atene non risuonavano se non imprecazioni contra la memoria di Minosse; e Socrate nel Dialogo di Platone da me più volte citato, ne sa l'osservazione, e ne adduce la cagione. Ma prima egli fa una riflessione degna di

(a) Et Jovis arcanis Mines admissus. Horat.

Questa finzione de poeti può esser cavata dalla Sagra Scrittura, la quale dice di Moise: Dio parlava a Moise faccia a faccia, come un amico parla al suo amico. Exod. 33. 11.

essere pesata: ", Quando trattasi di lo-, dare, o di biasimare i grand'uomini, ", importa molto, dic'egli, usare circo-, spezione, e saviezza, perchè di là dipende l'idea, che formiamo della vir-, tù, e del vizio, el discernimento, , che si dec fare tra i buoni, e i cat-, tivi . Perchè, egli aggiugne, Dio enn tra in un giusto sdegno, quando vede sche si biasima un Principe che gli raf-" somiglia, e che per lo contrario si loda , quello che gli è totalmente opposto. "Non bisogna credere, che non vi sia "altro di sacro, che il bronzo, e'il , marmo ( egli parla delle statue che , adoravansi ): L'uomo dabbene è la cosa , più facra che vi sia nel mondo; e lo

, scellerato, la più detestabile.

Dopo questa riflessione, Socrate mostra che la sorgente, e la cagione dell' odio degli Ateniesi contra Minosse, era il tributo ingiusto, e crudele, ch'egli esatto aveva da essi, obbligandoli a mandargli di nove in nov'anni sette giovani, e sette donzelle, ch'esser dovevano divorate dal Minotauro; ed egli non potè a meno di fare un rimprovero a questo Principe, di essersi tratto addosso l'odio d'una città piena di Dotti come Atene, e di aver armata contra di lui la lingua de Poeti, nazione formidabile per gli suoi dardi velenosi, che non cessa di lanciare contra i suoi nimici.

Pare da quanto ho detto, che Platone attriDE' PERSIANI.

attribuisca al nostro Minosse l'imposizione di quel crudele tributo. Apollodoro, Strabone, e Plutarco hanno forse meglio Mem. dell' pensato. Il Signor Abate Banier preten- Acad. delle pensato. Il Signor Abate Banier preten- Isrie. T.3. de, e prova che si sieno ingannati, e che Iseriz.T.3. abbiano confuso col primo Minosse, di cui quì si tratta, un secondo Minosse suo nipote, che regnò com' egli in Creta, e che per vendicare la morte di suo figliuolo Androgeo ucciso nell' Attica, dichiarò la guerra agli Ateniesi, e impose soro quel tributo, cui Teseo pose fine uccidendo il Minotauro . Sarebbe in fatti-difficile conciliare una condotta sì difumana, e sì barbara, con ciò che tutta l'antichità ci fa sapere della bontà, della dolcezza, e dell'equità di Minosse, e con que grandi elogi ch'essa fa del governo, e delle leggi di Creta.

E' vero che poscia i Cretesi degenerarono molto dalla loro antica riputazione, e si screditarono assatto con un totale cambiamento di costumi, essendo divenuti avari, interessati, sino a non trovare alcun guadagno sordido, nimici della
fatica, e della vita regolata, mentitori,
e surbi dichiarati, cosseche Cretizzare
era divenuto presso i Greci un proverbio, per significare, mentire, e ingannare. Si sa che S. Paolo cita contra di

R 6 essi \* Κρῆες ἀεὶ Τεῦςαι, κακά θηςία, γαςέρες ἀργαί. Quei di Candia sono sempre bugiardi, bestie pigre, che non bramano se non mangiare, e niente fare.

A Tito 1. 12.

essi come vera una testimonianza d' uno de' loro antichi-poeti (si crede essere Epimenide) che li caratterizza con tratti assai ignominiosi. Ma in qualunque tempo sia avvenuto questo cambiamento, esso nulla diminuisce l'antica probità de' Cretesi, nè la gloria di Minosse loro Re.

Plat. p. La prova più certa della saviezza di questo Legislatore si è, come offerva Platone, la selicità soda, e stabile, che la semplice imitazione delle sue leggi proccurò alla città di Sparta, di cui Licurgo regolato aveva il governo sull' idea, e sul disegno di quello di Creta, e che vi si conservò sempre per molti secoli in una maniera uniforme, senza provare quelle vicende sì ordinarie a tutti gli altri Stati.

#### ARTICOLO SECONDO.

#### Del Governo di Atene.

L Governo di Atene non su sì costante, nè sì unisorme come quello di
Sparta, ma provò varie mutazioni secondo
la diversità de' tempi, e delle congiunture. Atene, dopo essere stata per lungo
tempo sotto i Re, poscia sotto gli Arconti, si pose in pieno possesso della libertà, che nondimeno cedette per alcuni
anni al potere tirannico de' Pisistratidi,
ma che poco dopo su ristabilita, e sussistette

DE' PERSIANI. 397

sistette con isplendore sino alla scossa di Sicilia, e alla presa di Atene satta dagli Spartani. Questi la sottomisero a trenta Tiranni, la di cui autorità non su di lunga durata, e diede anche luogo alla libertà, che vi si conservò in mezzo a vari avvenimenti per un lungo corso di anni, sinchè per ultimo la potenza Romana ebbe soggiogata la Grecia, ed ebbela ridotta in provincia.

Io considerero qui solamente il governo popolare, e vi esaminerò in particolare cinque, o sei capi: il sondo del governo, quale su stabilito da Solone: le differenti parti, di cui era composta la Repubblica: il Consiglio, o Senato de' Cinquecento: le assemblee del Popolo: i differenti tribunali, ove si facevano i giudizi: le rendite della Repubblica. Io sarò obbligato a parlare più dissusamente del governo di A-

tene, che di quello di Sparta, perchè quest' ultimo è quasi abbastanza conosciuto da ciò, che si è detto nella vita di Licurgo,

# §. I.

# Fondo del Governo di Atene stabilito da Solone.

Non fu il primo Solone che abbia stabilito in Atene il governo popolare. Teseo, lungo tempo prima ne aveva sormato il disegno, e cominciato il progetto. Dopo aver riuniti i dodici borghi

398 STORIA ANTICA in una sola città, ne divise gli abitanti in tre corpi : quello de' Nobili, a' quali diede la cura delle cose della religione, e tutte le cariche : quello degli Agricoltori: e quello degli Artigiani. Aveva preteso stabilire qualche sorta di egualità fra questi tre ordini. Perchè se i Nobili erano più considerati, attesi i lor onori, e le lor dignità, gli Agricoltori avevano il vantaggio, attesa l'utilità, che se ne ritrae, e atteso il bisogno che si ha di essi; e gli Artigiani prevalevano sopra gli altri due corpi col loro numero. Atene, propriamente parlando, non divenne uno Stato popolare, se non dopo stabiliti nove Arconti, la di cui autorità durava un'anno, laddove per lo innanzi durava dieci; e dopo ancora molti anni Solone fisso, e regolò colla faviezza delle sue leggi la forma di questo governo. Il gran principio di Solone fu stabilire

87.

Joion. P. fra i cittadini, finche potesse una sorta di equalità, che con ragione considerava come il fondamento, e'l punto essen-ziale della libertà. Risolvè dunque di lasciare alcune cariche nelle mani de' ricchi, come v'erano state sino allora, ma di dare altresì a'poveri qualche parte nel governo, da cui erano esclusi. Fece perciò una stima delle sostanze di ogni particolare. Quelli che avevano di annual rendita cinquecento misure tanto di grano, quanto di cose liquide, furono messi nella prima classe, e appellati. Pentacosiomedini, cioè che avevano cinquecento misure di rendita. La seconda classe su di quelli, che ne avevano trecento e che potevano mantenere un cavallo da guerra: appellavansi Cavalieri. Quelli, che ne avevano dugento, formarono la terza, e nomavansi \* Zeugiti. Da queste tre sole classi sceglievansi i Magistrati, e i Comandanti. Tutti gli altri cittadini, ch' erano fotto a queste tre class, e che avevano minor rendita, furono compresi sotto il nome di Theti, cioè mercenari, o piuttosto operaj, faticando colle lor mani. Solone non permise loro avere alcuna carica, e accordo solamente ad essi il diritto di dire la lor opinione nell'assemblee, e ne' giudizi del popolo: il che ne' principi parve un nulla, ma alla fine divenne un fommo vantaggio, l'estro lo farà conoscere. Io non so 110. se Solone lo prevedesse ma era solito dire, che mai il popolo non è più ubbidiente, nè più pieghevole, che allor quando non gli si dà nè troppo, nè trop-Bor, lib. 1
po poco di libertà: il che confassi molto cap. 16. con quel bel detto di Galba, allorchè per impegnare Pisone a trattare il popolo Romano con bontà, se con dolcezza,

\* Credesi, che sossero chiamati, perchè tenevano il mezzo tra i Cavalieri, e i Thesi, siccome appunto nelle navi i remiganti di mezzo erano chiamati Zeugiti; questi erano tra i Talamiti, e i Traniti.

pregavalo a rammentarsi (a) ch'era per comandare ad uomini, che non erano capaci, nè di una piena libertà, nè di una intera servitù ...

Il popolo di Atene, divenuto più fiero Arifid. p. dopo le vittorie riportate contra i Per-332.

siani, pretese aver parte in tutte le cariche, e in tutti i Magistrati: e Aristide per prevenire le turbolenze, cui un'ostinata resistenza avrebbe potuto dar motivo, credette dovergli cedere in questo punto. Pare nondimeno da un passo di Senosonte, che 'l popolo si contentasse

di cariche, che producevano qualche emode Rep. Athen-pag. lumento, e lasciò nelle mani de' ricchi quelle, che avevano una relazione più particolare al governo dello Stato.

I Cittadini delle tre prime classi paollux. lib.

8. cap. 10. gavano ogni anno una certa somma da

esser posta nel pubblico erario: quelli

Mille della prima un talento: i Cavasieri un
cudi. mezzo talento; i Zeugiti dieci \*\* mine. \* Cinque-

Siccome la misura delle rendite regolava l'ordine delle Classi, così quando le rendire crescevano, si poteva passare in una Classe superiore.

Se dessi fede a Plutarco, Solone formò due Consigli, ch' erano come due ancore per fissare, e moderare l'incostanza delle assemblee popolari. Il primo ap-

(a) Imperaturus es hominibus, qui nec totam fervituten pati possunt, nec totans libertatem .

DE' PERSIANI. 401 appellavasi l'Areopago: ma era assai più antico, ed egli altro non sece, che riformarlo, e dargli un nuovo lustro, accrescendo il suo potere. Il secondo era il Consiglio de' Quattrocento, cioè cento di ciascheduna Tribù: perchè Cecrope, il primo Re degli Ateniesi, aveva distribuito tutto il popolo in quattro Tribù: Clistene, molto tempo dopo, cambio quest' ordine, e ne stabilì dieci. In questo Consiglio de' Quattrocento trattavansi tutti gli affari prima di proporli nell'assemblea del Popolo, come ben presto diremo.

Io non parlo di un'altra divisione del popolo in tre parti, o sia tre fazioni, che sino al tempo di Pisistrato surono una sorgente di turbolenze, e di sedizioni. Una di queste tre parti era formata da quelli della montagna, e savorivano il governo popolare: l'altra da quelli della pianura, ed erano per l'Oligarchia: la terza finalmente da quelli della marina, ch'erano

neutrali ...

E'necessario entrare in un più dissusoracconto per dichiarare, e sviluppare quanto abbiamo detto.

### §. II.

# Degli Abitanti di Atene.

V'erano tre forte di abitanti in Ate-Athen. lib. ne: i cittadini, i forestieri, e i servi. 6. p. 272. Nel novero, che sece sare Demetrio di Fa-

An. del M. Falere nella CXVI. Olimpiade, si vede 3690. In. che v'erano allora ventun mila cittadini, G. C. 314 dieci mila forestieri, e quaranta \* mila servi. Il numero de' cittadini era presso poco lo stesso anche al tempo di Cecrope: ma si trovò minore sotto Pericle.

#### I. De' Cittadini ...

Erasi di questo numero o per nascita, o per adozione. Per essere cittadino naturale di Atene bisognava esser nato di padre, e di madre liberi, e Ateniesi. Noi abbiamo veduto che Pericle restituì nel suo vigore questa legge, che non era esattamente osservata, e ch' egli stesso poco tempo dopo violò. Il popolo poteva dare il diritto della cittadinanza a' forestieri, e quelli, ch'erano stati in tal guisa adottati, godevano presso poco i medesimi diritti, e i medelimi privilegi de' cittadini naturali. La qualità di cittadino di Atene era talvolta conceduta a titolo di onore, e di riconoscenza a quelli, che prestati avevano gran servigi allo Stato, come ad Ippocrate; e i Remedesimi volevano questo titolo per essi, o per gli loro figliuoli. Evagora Re di Cipro se ne gloriava di molto.

Allorche i giovani avevano toccata l' età di vent'anni, erano feritti sulla lista de' cittadini, dopo aver dato il giuramen-

<sup>\*</sup> Il testo dice muends as recupinorra quattrocento mila, error visibile.

DE' PERSIANI. to, e non divenivano membri dello Stato, se non in virtù di questo atto pubblico, e solenne. E'affatto degna di osservazione la formula di questo giura- Pollux.lib. mento. Stobeo, e Polluce ce l' hanno 8, cap. 9. conservata in questi termini; " Io non disonorerò la professione dell'armi, e , non salverò mai la mia vita con una ", fuga vergognosa. Combatterò sino ,, all'ultimo sospiro per gl'interessi della ", Religione, e dello Stato insieme cogli altri cittadini, e solo se sa duopo. Non metterò la mia patria in uno stato peggiore di quello, in cui l'ho trovata, ma farò ogni sforzo per renderla ancora più florida. Sarò soggetto a' " Magistrati, e alle leggi, e a tutto ciò " ,, che sarà regolato dal consenso comune , del popolo. Se qualcheduno viola, o , proccura di annientare le leggi, non ,, dissimulerò un tale attentato, ma mi ", vi opporrò o folo, o insieme co' miei ,, concittadini . Staro alla fine costante-", mente attaccato alla religione de' miei ,, padri. Io prendo principalmente in te-,, stimonio Agraulo, Enialio, Marte, e "Giove ". To lascio che i Lettori facciano le loro riflessioni su quest' augusta cerimonia, capace di accendere l'amor della patria nel cuore de' giovani cittadini. Tutto il popolo da principio era stato diviso in quattro Tribù; e poscia in dieci. Ogni Tribù era divisa in disserenti porzioni; ch' erano chiamate Δημοι,

404 STORIA ANTICA Pagi. I cittadini erano descritti negli Atti con questi due titoli. Melitus, e Tribu Gecropide, e Pago Pitthensi.

#### 2. De' Forestieri .

Io chiamo così quelli, ch'essendo d'un paese forestiero, venivano a stabilirsi in Atene, o nell'Attica, o per trafficarvi, o per esercitarvi vari mestieri. Erano nomati μέτοικοι, Inquilini. Non avevano parte alcuna nel governo, nè davano i loro voti nelle assemblee, e non potevano essere ammessi ad alcuna carica. Si mettevano fotto la protezione di qualche cittadino, come si scorge da un passo di \* Terenzio: e per questa ragione erano obbligati a rendergli certi ufizi, e doveri, come in Roma i clienti a' loro avvocati. Erano tenuti osfervare tutte le leggi della Repubblica, e seguirne esat-tamente tutti i costumi. Pagavano ciascun anno allo Stato un tributo di do-Sei lire dici dramme, e senza il pagamento erano ridotti in servitù, ed esposti alla vendita. Avvenne questa disgrazia a Senocrate celebre Filosofo, ma povero: ed era già condotto in prigione: ma l'ora-tore Licurgo, avendo pagata la sua tassa, lo trasse dalle mani degli sbirri, gente in ogni tempo poco sensibile al merito,

> Thais patri se commendavit, in clientelam, & fidem Nobis dedit se se. Eunuch. Act. ult. scen. ult.

DE' PERSIANI. 405 toltone un piccolo numero. Questo Filosofo, avendo incontrato poco tempo dopo i figliuoli del suo Liberatore, disse loro: lo pago con usura a vostro padre il favore che mi sece, perchè io sono cagione che ognuno lo loda.

# 3. De' Servi .

Ve n'erano di due sorte. Gli uni, ch' erano di condizion libera, non potendo procacciarsi il vitto colla fatica delle lor mani, erano costretti a mettersi in servitù: e la condizione di quelli era più onesta, e men penosa. Il servizio degli altri era sforzato, essendo schiavi, o pur comperati da quelli, che facevano pubblicamente questo traffico. Formavano una parte del capitale de loro padroni, che ne disponevano assolutamente, ma che li trattavano d' ordinario con moltadolcezza. Demostene offerva in una delle philip. fue orazioni, che la condizione de'servi era infinitamente più dolce in Atene, che altrove. V' era in questa città un asilo Plus. in per gli schiavi nel luogo ov' erano state Thes. 17. sepolte le ossa di Tesco; e quest'asilo sussisteva ancora al tempo di Plutarco. Qual gloria per Teseo, che'l suo sepolero abbia fatto per più di dodici anni dopo di lui, ciò ch' egli stesso fatto aveva vivendo, e che sia stato il protettore degli oppressi!

Quando gli schiavi erano trattati con Plus. de troppa durezza, e inumanità, avevano superstia.p.

STORIA ANTICA azione contra i loro padroni, ch' erano obbligati a venderli ad altri, se il fatto

Plaus. inera ben provato. Potevano anche riscattarsi a loro malgrado, quando avevano ammassata a questo sine una somma assai considerabile. Imperciocche, di quello che guadagnavano colla fatica delle lor mani, dopo averne pagata una certa porzione a'loro padroni, tenevano il rimanente per se, e se ne facevano un peculio, del quale disponevano. I particolari, quand' erano contenti del loro servizio, davano loro benespesso la libertà: e quelta grazia era loro quasi sempre accordata dal pubblico, allorchè fu forza, attesa la necessita de' tempi, metter loro l' armi in mano, e arrolarli co' cittadini. La maniera umana, e giusta, colla

quale gli Ateniesi trattavano i loro servi, e i loro schiavi, era un'effetto della dolcezza naturale di quelto popolo, allai lontana dall' austerità, e dalla crudele severità degli Spartani verso gl' Iloti,

Casone

Cafin.

pag 338. 339.

che ridusse benespesso la loro Repubblica in pericolo di perdersi. Plutarco condanna con molta ragione una tale durezza. Ei vorrebbe, che gii uomini si avvezzassero ad usar lempre bontà verso le bestie medesime, nulle per altro, dic' egli, che per imparare con ciò a ben trattare gli uomini, e per fare una spezie di esercizio di dolcezza, e di umanità . Egli racconta in questa occasione un fatto singolarissimo,, e molto acconcio DE' PERSIANI. 497 cio a far conoscere il carattere degli Ateniesi. Dopo aver terminato il tempio, che nomavasi Hecatonpedon rimandarono liberi tutti gli animali da soma, ch' erano stati impiegati in quella fatica, e assegnaziono loro grasse pasture, come ad animali consacrati. E dicesi, ch' essendo andato uno di questi animali da se medesimo a presentarsi alla fatica, e a mettersi alla tessa di quelli che strascinavano i carri alla cittadella, e marciare innanzi ad essi, come per esortarsi, e per incoraggiarsi, eglino ordinarono con un decreto, che sosse nudrito sino alla morte a spese del pubblico.

# §. III.

# Del Configlio, o Senato de' Cinquecento.

Attese le regole stabilite da Solone, il popolo di Atene aveva una gran parte, e una grand' autorità nel governo. Ogni giudizio poteva essere appellato al suo tribunale: egli aveva diritto di cassare le Leggi antiche, e di stabilirne di nuove: in una parola, tutti gli assari importanti, spettassero alla pace, o alla guerra, decidevansi nelle assemblee del popolo. Ora, assinchè vi si facessero le decisioni con più saviezza, e maturità, Solone aveva stabilito un Consiglio composto di quattrocento Senatori, cento di ciascheduna Tribù, ch' erano allora al numero di quattro: e questo Consiglio

preparava, e per così dire, digeriva gli affari, che dovevano essere portati al popolo, come spiegheremo ben presto più dissusamente. Clistene, cent'anni in circa dopo Solone, avendo ridotto il numero delle Tribù sino a dieci, aumentò anche quello de Senatori, e li sece ascendere a cinquecento, somministrandone ogni Tribù cinquanta; e questo appellavasi il Consiglio, o'l Senato de Cinquecento, che ricevevano il lor onorario dal pubblico Erario.

La elezione era fatta dalla sorte, per la quale adoperavansi certe save bianche, e nere, che mescolavansi, e agitavansi in un'urna; e ogni Tribù dava i nomi di quelli, che aspiravano a questa carica, e che avevano la rendita prescritta dalle leggi, per esservi ammessi. Faceva di mestieri aver per lo meno trent'anni. Fatto l'esame de'costumi, e della condotta di quello ch'era per esser ammesso, se gli facea dare il giuramento, ed egli impegnavasi di dar sempre il miglior consiglio, che potesse al popolo di Atene, e non mai allontanarsi dal tenore delle leggi.

Questo Senato adunavasi tutti i gior-

Questo Senato adunavasi tutti i giorni, toltine quelli, ch'erano occupati dalle sesse. Ciascheduna Tribù somministrava per ordine quelli, che dovevano presiedervi, appellati Pritani, e la sorte decideva di quel posto. Il tempo di questa

Presidenza durava trentacinque giorni, che replicati dieci volte, uguagliava,

Vess .

quat-

DE' PERSIANI. 409
quattro giorni meno, il numero de'giorni dell' anno Lunare seguito in Atene.
Dividevasi questo tempo della Presidenza,
o della Pritanea in cinque settimane, avuto
riguardo alle cinque decene de'Pritani, che
sette di questi dieci Pritani, cavati a sorte,
presiedevano ciascheduno il loro giorno, e
appellavasi Πρόεδροι, cioè Prasidens: Quello, "ch' era di giorno, presiedeva all' Era apassemblea de' Senatori, e a quella del pellato.
popolo: teneva il sigillo pubblico, e le
chiavi della Cittadella, e dell' Erario.

I Senatori prima di adunarsi, offerivano un sagrifizio a Giove, e a Minerva, fotto il titolo del buon configlio, per do-Bixais mandar loro la prudenza, e i lumi, di Bédate cui avevan duopo per saggiamente deliberare. Il Presidente proponeva l'affare, che formava il soggetto dell' assemblea:. Ognuno diceva la sua opinione per ordine, e sempre all'improvviso. Formata un'opinione, era messa in iscritto, e letta ad alta voce. Allora ognuno dava il suo voto, gettando una fava nell'urna. Se prevaleva il numero delle bianche, l' opinione passava altrimenti era rigeta tata. Questa sorte di Decreto appellavasi Φήφισμα, ο Προβέλενμα, come chi dicesse Ordinanza preparatoria . Portavasi poscia all'affemblea del popolo. S' era ricevuta, e provata, allora aveva forza di Legge: quando no, non aveva autorità che per un' anno. Si vede da Roll.Stor.Ant.Tom.IV. S

ciò con quale faviezza Solone stabilito aveva questo Consiglio, per illuminare, e condurre il popolo, per fissare la sua incostanza, per frenare la sua temerità, e per dare alle sue deliberazioni una prudenza, e una maturità, che attendere non si dee da un'affemblea confusa, e sumultuosa, composta di un gran numero di cittadini, la maggior parte senza educazione, fenza lume, e fenza molto amore al ben pubblico. Dall'altro canto questa reciproca dipendenza, e questo naturale concorso de' due Corpi dello Stato, ch' erano costretti prestarsi l'un l'altro la loro autorità, e che restavano egualmente senza forza, quand' erano senza unione, e senza intelligenza, era un mezzo prudente inventato, per mantenere tra questi due Corpi un faggio equilibrio, non potendo il popolo stabilire cosa non proposta, e approvata dal Senato, e non potendo il Senato stabilire alcuna legge non confermata dal popolo.

Si può giudicare dell' importanza di questo Consiglio dalle materie, che vi si trattavano, quelle medesime senza eccezione, ch' erano portate al popolo guerra, pubbliche rendite, navigazione atattati di pace, alleanza, in una parola, tutti gli affari, che spettano al governo: senza parlare del conto, che sacevano rendere a' Magistrati quand' uscivano di carica, e molti altri giudizi, che davano sopra materie le più gravi.

\$. IV.

# §. I V.

### Dell' Areopago .

Questo Consiglio portava il nome dal luogo, in cui tenevansi le sue assemblee, chiamato il Borgo, o la Collina di Marte, perchè, secondo alcuni, Marte era ivi stato chiamato in giudizio per una uccisione da lui commessa. Credesi tanto antico, quanto la nazione. Cicerone, e Plutarco ne attribuiscono lo stabilimento a Solone: ma egli altro non fece, che ristabilirlo, dandogli più lustro, e più autorità di quella, che aveva avuta fino allora, e per questa ragione ne fu considerato come il fondatore. Il numero de' Senatori dell' Areopago non era fisso; si vede che in certi tempi erano per sino due, e trecento. Solone giudicò bene che fossero onorati di questa dignità i soli Arconti usciti di carica.

Questo Senato aveva la cura di far osservare le leggi, l'ispezione de'costumi, e di giudicare le cause criminali: Teneva le sue adunanze in un luogo aperto, e durante la notte; forse per non trovarsi sotto un medesimo tetto correi, e non imbrattarsi con tal sorta di commerzio: e di più, per non lasciarsi intenerire dalla vista de'rei, e per giudicare secondo le leggi, e la giustizia. Per questa medesima ragione l'Oratore

non poteva presso questi Giudici sormare nè esordio, nè perorazione; non eragli permesso eccitar le passioni, ed era
obbligato a unicamente restrignersi nella
sua causa. Era assai sormidabile la severità de' loro giudizi, principalmente
rispetto alle uccissoni, ed avevano un'
attenzione particolare d'inspirarne orrore
a' cittadini. Condannarono " un fanciullo, che aveva il piacere di cavare gli
occhi a' cotornici, considerando questa
inclinazione sanguinaria, come segno di
un pessimo naturale, che potrebbe un
giorno divenir sunesso a molti, se si lasciasse crescere impunemente.

Erano altresì materie di questo Tribunale gli affari della religione, come le bestemmie contra gli Dei, il disprezzo de'facri misteri, le differenti spezie di empietà, l'introduzione di nuove cerimonie, e di novelle divinità. Si legge in S. Giustino Martire, che Platone, il quale nel suo viaggio in Egitto aveva cavati gran lumi sopra l'unità d'un Dio, quando su ritornato in Atene, ebbe gran cura di dissimulare, e di cuoprire i suoi sentimenti, temendo di essere obbligato a comparire dinanzi agli Areopagiti,

Grec.

ber .

\* Nec mihi videtur Areopagitæ, cum damnaverunt puerum oculos coturnicum erwentem, aliud judicasse, quam id signum esse perniciosissima mentis, multisque malo sutura si adolevisset. Quintil. lib. 52 cap. 9.

DE' PERSIANI. 413
per renderne conto: e si sa che S. Paolo 45-17. v.
su accusato presso di essi, perchè inse-18: 20.
gnava una nuova dottrina, e voleva introdurre nuovi Dei.

Questi Giudici avevano una gran sama di probità, di equità, e di prudenza, ed erano generalmente rispettati. Cicerone, scrivendo al suo amico Attico sulla sermezza, sulla costanza, e sulla saggia severità, che aveva sattacomparire il Senato di Roma, crede sarne un elogio persetto paragonandolo all'. Areopago: Senatus, A'ρειος πάγος, nil constantius, nil severius, nil fortius. Bisogna che Cicerone ne abbia conceputa un' idea assai vantaggiosa, per parlarne come sa nel primo libro degli Usizi. (a) Egli paragona la samosa battaglia di Salamina, in cui Temistocie ebbe tanta elementa.

(a) Quamvis Themistocles jure laudetur, of sit ejus nomen, quam Solonis, illustrius, citeturque Salamis clarissima testis victoria, qua anteponatur consilio Solonis ei, quo primum constituit Areopagitas: non minus praclarum hoc, quam illud judicandum est: illud enim semel profuit, hoc semper proderit civitati: hoc consilio leges Atheniensium, hoc majorum instituta servantur. Et Themistocles quidem nihil dixerit, in quo ipse Areopagum juverit: at ille adjuvit Themistoclem. Est enim bellum gestum consilio Senatus ejus, qui a Solone erat constitutus. Offic. lib. 1.

parte collo stabilimento dell' Areopago. che attribuisce a Solone, e non esita in preserire, o almeno in uguagliare il servigio prestato dal Legislatore a quello. di cui Atene su debitrice al Generale dell' armata . " Perchè , finalmente, "dic'egli, questa vittoria non è stata , utile alla Repubblica che una sola vol-, ta, ma l'Areopago per tutti i secoli, " mentre all'ombra di questo Tribunale si conservano le leggi di Atene, e i " costumi antichi dello Stato . Temi-, stocle nulla servì all' Areopago, ma , l'Areopago molto contribuì alla vit-, toria di Temistocle, perchè allora la , Repubblica si regolò co' saggi consi-

", gli di quell' Augusto Senato.

- Pare da questo passo di Cicerone che l'Areopago avesse gran parte nel governo; ed io non dubito ch' ei non fosse consultato negli affari d'importanza. Ma forse Cicerone confonde quì il Consiglio dell' Areopago con quello Cinquecento. Che che ne sia, gli Areopagiti s' interessavano grandemente ne' pubblici affari.

Pericle, che non aveva potuto entrare nell' Areopago, perchè, essendogli sempre stata contraria la sorte, non era passato per alcuna delle cariche necessarie per esservi ammesso, intraprese d' indebolirne l'autorità, e ne venne 2 capo: il che è una taccia alla sua ripu-

tazione.

## §. V.

## De' Magistrati .

Ve n'era un gran numero per diffe-renti affari. Io parlero qui folo degli Arconti, che sono i più noti. Ho osservato che succedettero a' Re, e da principio la loro autorità durava quanto la loro vita; fu poscia limitata a dieci anni; e finalmente, ad un folo, Quando Solone fu incaricato di travagliare alla riforma del governo, li trovò in questo stato, e al numero di nove. Li lasciò nel loro posto, ma ne

scemb di molto il potere.

Il primo di questi nove Magistrati appellavasi propriamente l'Arconto . e l'anno era dinotato dal suo \* nome: sotto il tale Arconto avvenne la tal bat- era anche taglia. Il secondo era nomato Il RE: appellato orma, e vestigio dell' autorità, alla Επώννquale erano succeduti. Il terzo era Il uos. POLEMARCO, che da principio aveva avuto il comando degli eserciti, e aveva sempre ritenuto questo nome, benchè non avesse più la medesima autorità, di cui ne aveva però conservata ancora qualche parte. Imperocchè noi abbiamo veduto, parlando della battaglia di Maratona, che'l Polemarco aveva il diritto del voto nel Consiglio di guerra, egualmente che i dieci Generali, che comandavano allora. I sei al-S

416 STORIA ANTICA tri Arconti erano chiamati con un nome comune Tesmoteti, il che mostra che avevano una particolare foprantendenza alle leggi per farle offervare. Questi nove Arconti avevano ciascheduno una stanza propria, e giudicavano di certi affari , la di cui cognizione era ad essi attribuita. Io non credo dover entrare in questo racconto, non meno che in quello di molti altri Magistrati, c cariche stabilite per l'amministrazione della Giustizia, per l'imposizione delle gabelle, e de' tributi, per la manutenzione del buon ordine nella città, per la cura de'viveri, in una parola, per tutto ciò che spetta al commerzio, e alla società civile.

#### §. VI.

# Delle Assemblee del Popolo.

Ve n' erano di due sorte: l'une ordinarie e fisse a certi giorni, e per quelle non v'era convocazione: l'altre straordinarie, secondo i differenti bisogni, che sopravvenivano, e'l Popolo n'era avvertito da una espressa convocazione.

Ora la piazza pubblica, ora un luogo della città vicino alla cittadella, appellato Πνοξ: talvolta il Teatro di Bacco.

Per l'ordinario i Pritani adunavano il popolo. Alcuni giorni innanzi l'affemblea affiggevansi i cartelli, dov'era notato il foggetto della deliberazione.

Tutti i cittadini sì poveri, che ricchi avevano il diritto del voto. V'era una pena contra quelli, che non intervenivano
all'assemblea, o che vi andavano tardi:
e per impegnare i cittadini a portarvisi
esattamente, v'era una retribuzione, prima d'un obolo, ch'era la sesta parte d'una
dramma, poscia di tre oboli, che saccivano cinque soldi di moneta Francese.

L'affemblea cominciava sempre da' fagrisizi, e dalle preghiere, per ottenere dagli Dei i lumi necessari per deliberare saviamente; e vi si aggiugnevano terribili imprecazioni contra quelli, che consiglierebbero qualche cosa contraria

al ben pubblico.

Il Presidente proponeva l'affare, sopra il quale si doveva deliberare. S'era stato esaminato nel Senato, e formatone il parere, se ne faceva la lettura; e poscia invitavansi quelli, che volessero parlare, a salire la Tribuna, per sarsi meglio intendere dal popolo, e per istruirlo sull' affare proposto. Ordinariamente parlavano prima i più vecchi, poscia gli altri a proporzione della loro età. Quando gli Oratori avevano parlato, e conchiuso: cioè, per esempio, se si dovesse approvare il Decreto del Senato, o rigettarlo; allora il popolo dava il suffragio, e la maniera più ordinaria di darlo era alzar le mani per contrassegno di approvazione, il che appellavasi xeipo-

ropar. Si vede talvolta che l'assemblea era rimessa ad un'altro giorno, per esser troppo tardi, perchè non si avrebbe potuto distinguere il numero di quelli, che alzavano le mani, nè decidere da qual parte sosse la pluralità. Formata in tal guisa l'opinione, mettevasi in iscritto, e un Ministro ne saceva la lettura ad alta voce al popolo, che di nuovo confermavala alzando le mani come prima: e allora il Decreto aveva sorza di legge, il che appellavasi Lipiqua dalla parola greca Lipo, che significa selece, piccola pietra, perchè tal volta se ne servivano per dare il voto segreto.

Tutti i più grandi affari della Repubblica discutevansi in queste assemblee. Là portavansi le nuove leggi, e riformavansi le antiche: esaminavasi tutto ciò che spetta alla religione, e al culto degli Dei : creavansi i Magistrati, i Comandanti, gli Ufiziali: facevafi ad essi render conto delle loro azioni , e della loro condotta: concludevasi la pace, o la guerra: eleggevansi i Deputati, e gli Ambasciatori : ratificavansi i trattati, e le alleanze : concedevasi il diritto della cittadinanza: prescrivevansi premi, e fregi di onore a quelli, ch' eransi distinti nella guerra, o che pre-stati avevano gran servigi alla Repubblica: si stabilivano anche pene contra quelli, che s' erano mal diportati, o che violate avevano le leggi dello Stato, e

fi esiliavano per l'Ostracismo. Vi si esercitava finalmente la Giustizia, e vi si rendevano i giudizj sopra gli assaripiù importanti. Si vede da tutto questo racconto, ch' è anche impersetto, fin dove giugneva il potere del popolo, e con quanta verità si dica, che'l governo di Atene, beuchè temperato dall'Aristocrazia, e dall'autorità de'vecchi, era per la sua costituzione un governo Democratico, e popolare.

lo avrò motivo di osservare di qual peso doveva essere la sacondia in una tale Repubblica, e quanto vi dovevano essere considerati gli Oratori. E' cosa dissicile a comprendere come potessero farsi intendere in un' assemblea si numerosa, e dove trovavasi una gran moltitudine di uditori. Si può giudicare quanto sosse numerosa da ciò, che ne abbiamo detto in due occasioni. La prima riguardo l' Ostracismo, e l'altra l'adozione d' un forestiero per cittadino. In questi due casi era duopo che vi sossero nell'assemblea per lo meno sei mila cittadini.

Io riserbo per un altro luogo le riflessioni, che nascono naturalmente dal fin quì raccontato, e da ciò che mi resta da dire intorno al governo di Atene.

#### . S. VII.

# De' Giudizj .

V'erano differenti tribunali secondo la differenza degli affari: ma si poteva appellare ogni sentenza degli altri Giudici al Kenoph. de Popolo, il che rendeva il suo potere sì Rep. Ashen. grande, est considerabile. Tutti gli Alleati, quando avevano a spedire qualche processo, erano obbligati a trasportarsi in Atene: e spesso vi stavano un tempo considerabile, senza poter ottenere udienza, a cagione della moltitudine degli affari, che v'erano da giudicare. Era stato loro imposta questa legge per renderli più dipendenti dal popolo, e più soggetti alla sua autorità; laddove se si fossero mandati de' Commissari sopra i luoghi, sarebbero stati i soli, a' quali gli Alleati avessero renduto omaggio.

Le parti trattavano elleno stesse la loro causa, o si servivano di Avvocati. Prescrivevasi d'ordinario il tempo, che durar doveva la disputa, e regolavasi con un orologio d'acqua, chiamato in greco xaexisto par La sentenza sormavasi colla pluralità de'voti, e quando questi erano uguali, i Giudici pendervano dalla parte della dolcezza, e spedivano assoluto l'accusato. E' da osservarsi che non si obbligava un' amico a far testimonianza contra l'amico.

Era-

DE' PERSIANI. 421

Erano ricevuti nel numero de' Giudici tutti i cittadini, anche i più poveri, e ch'erano senza rendita, purchè sossero giunti all'età di trent'anni, e di buoni costumi. Mentre giudicavano, tenevano in mano una spezie di scettro, contrassegno della lor dignità, e lo deponevano uscendo.

L'onorario de' Giudici è stato disserente secondo i tempi. Avevano prima un obolo solo al giorno, n'ebbero poscia tre, nè l'onorario su più alterato; Cosa in se stessa di poco momento, ma che divenne di un sommo peso al pubblico, e che vuotò l'erario pubblico senza molto arricchire i particolari. Si può sarne giudizio da ciò che si legge nelle Vespe di Aristosane, commedia, in cui questo Poeta volge in ridicolo l'ansia degli Ateniesi per giudicare, e la loro avidità per lo guadagno, che prolungava, e moltiplicava all'infinito le cause.

In questa commedia un giovane Ateniese, che doveva rappresentar questa
parte, cioè di prendere in ridicolo i
Giudici, e i Giudizi di Atene, col calcolo ch' ei sa delle rendite, che ponevansi nel pubblico erario, trova che
ascendevano a due mila talenti. Esamisei miliona poscia quanto si consumi in sei mila Giudici, che inondano Atene, dando tre oboli per cadauno, e rileva che
la somma annua monta cento è cinquanta talenti. Il conto è sacile. Non quanta miv'era-la seuti.

v'erano che dieci mesi di paga per gli Giudici, essendo gli altri mesi occupati dalle Feste, nelle quali era interdetto ogni affare forense. Ora dando tre oboli per testa a sei mila uomini, si vedranno impiegati quindici talenti per mese, e dieci mesi daranno cento cinquanta talenti. Secondo questo calcolo, il Giudice più assiduo guadagnava settanta cinque lire all'anno. " Dove vanno dunque gli al-, tri due mila talenti, grida il giovane " Ateniese? A costoro.... Ma no, " non palesiamo l'ignominia degli Ate-", niesi, e siamo sempre pel popolo,, Il giovane Ateniese sa poi sapere, che 'l rimanente andava a' ladri del pubblico erario, cioè agli Oratori, che non si stancavano di adulare il popolo, e a quelli ch' erano impiegati nel governo, e nelle armate. Io ho tratta questa ofservazione da Libri del P. Brumoy Gefuita, di cui farò poscia grand'uso quando parlero degli spettacoli.

### §. VIII.

## Degli Amfittioni.

To pongo quì il famoso Consiglio degli Amsittioni, benchè non sosse particolare agli Ateniesi, ma comune a tutti i Greci, perchè se ne sa benespesso menzione nella storia Greca, e non so se troverò un' occassone più opportuna di parlarne.

L'assemblea degli Amsittioni era come il vincolo degli Stati della Grecia. Se ne attribuisce lo stabilimento ad Amfittione Re di Atene, e figliuolo di Deucalione, che diede loro il suo nome. La sua prima mira, stabilendo questa compagnia, fu di legare co'facri nodi dell' amicizia i differenti popoli della Grecia, che v'erano ammessi, e obbligarli con questa unione ad intraprendere la disesa gli uni degli altri, e a scambievolmente vegliare alla felicità, e alla tranquillità della loro patria. Gli Amfittioni furono altresì creati, perchè fossero i protettori dell'oracolo di Delfo, e i cultodi delle immense ricchezze di quel tempio : e per giudicare le differenze, che insorger potevano tra quelli di Delso, e quelli che venivano a consultare l' oracolo. Questo Consiglio tenevasi Termopili, e tal volta in Delfo stesso, e adunavasi regolarmente due volte all' anno, nella Primavera e nell' Autunno: e più spesso secondo gli affari lo ricercavano.

Non si sa precisamente il numero de' popoli, nè delle città, che avevano diritto di sedere in questa assemblea, e variò senza dubbio secondo i tempi. Allorchè gli Spartani, per farsi padroni delle deliberazioni, vollero escluderne i Tessali, gli Argivi, e i Tebani; Temistocle nel Plue in discorso che sece agli Amsittioni per im-Themis. p. pedire questo tentativo, sembra insinuare 122.

non esservi allora se non trent' una cit-

tà, che avessero questo diritto.

Ciascheduna città mandava due Deputati, e aveva per conseguenza nelle de-liberazioni due voti: e ciò senza distinzione, e senza che le più potenti avessero alcuna prerogativa di onore, nè alcuna preminenza sulle più piccole, rispetto a voti, perchè sa libertà, che vantavano questi popoli, esigeva che ogni cosa fosse tra essi uguale.

Gli Amfittioni avevano pieno potere di discutere, e di giudicare senz'appellazione le differenze, che inforgevano fralle loro città : di condannare a gravi contribuzioni, quelle, che trovavano ree: e d'impiegare non solamente tutto il ri-gor delle leggi per l'esecuzione delle loro sentenze, ma di levar anche truppe, se faceva duopo, per costriguere le ribel-li all'ubbidienza. Ne sono una pruova chiara le tre guerre sacre intraprese per loro ordine.

Esthin. in Prima di prender posto nella Compa-Orze. gnia, davano un giuramento degno di περί παρα-effere notato, di cui Eschine ci conserπρεσείας. vò la formula: eccone il senso.,, Io giu-

, ro di non turbare alcuna delle città n onorate del diritto dell'Amfittionia,

", e di non isviare le sue acque corren-,, ti, nè in tempo di pace, nè in tem-, po di guerra. Che se qualche popolo

", venisse per tentare una simile impre-", sa, io m'impegno di portare la guer-

, ra

DE' PERSIANI. 425 ra nel sno paese, e di spianare le sue ", città, i suoi borghi, e le sue ville; e " di trattarlo in ogni cosa, come mio , più crudele nimico. Di più se si tro-, vasse un'uomo così empio, che osasse d' ,, involare alcuna delle ricche offerte con-, fervate in Delfo nel tempio di Apollo, o " agevolasse ad alcun' altro i mezzi di commettere questo delitto, dandogli ajuto o consiglio: io impieghero e ma-, ni, e piedi, e voce, in una parola, , tutte le mie forze, per vendicare questo sacrilegio. Che se alcuno trasgredisse alcuna di quelle cose, che si contengono in questo giuramento, sia egli , un semplice privato, una città, o un , popolo, questo privato, questa città, ,, questo popolo sia considerato come ese-, crabile, e come tale provi tutta la ven-, detta di Apollo, di Diana, di Latona, e di Minerva. Che la loro terra non produca alcun frutto: che le sue , mogli, in luogo di generare fanciulli ", simili a' loro padri, dieno alla luce de' ", mostri: e provino una eguale maledi-,, zione gli stessi animali. Che questi uo-, mini sacrileghi perdano tutte le loro li-, ti: se hanno guerra, sieno vinti; che , le loro case sieno spianate, ed eglino. , e i loro figliuoli passati a fil di spa-, da,. Io non mi stupisco se, dopo sì formidabili impegni, la guerra sacra intrapresa per ordine degli Amfittioni incalzavasi con tanta strage, e con tanto suro-

re. La religione del giuramento aveva una gran forza presso gli antichi: quanto più dovrebbe esser ella rispettata nel Cristianesimo, dove si prosessa che la violazione sarà punita con eterni supplizi, e dove nondimeno il giuramento è d'ordinario tenuto per giuoco?

L'autorità degli Amfittioni era sempre stata di un gran peso nella Grecia: ma cominciò a scemarsi, quand' ebbero la condiscendenza di ammettere Filippo nel loro Corpo. Imperciocche questo Principe essendo con questo mezzo entrato in possesso di tutti i loro diritti, e di tutti i lor privilegi, seppe farsi ben presto superiore alle leggi, e si abusò del suo potere a segno di presiedere per via di Procuratore a questa illustre assemblea, e a' Giuochi Pittici: Giuochi, di cui gli Amfittioni erano Giudici, e Agonoteti. Demostene gli dà questa taccia nella sua terza Filippica: Allorchè non degna, dic' egli, onorarci della sua presenza, manda a presiedere I SUOI SCHIAVI. Termine odioso, ma efficace, e ch'esprime la libertà Greca, mostrando con esso l'Oratore Ateniese la bassa, e l'indegna servitù de' più gran Signori della corte di Filippo.

Se si desidera aver notizie più sondate degli Amsittioni, si possono consultare le disertazioni del Signor de Valois inferite nelle memorie dell' Accademia delle Belle Lettere, dove questa materia è trattata con molta ampiezza, ed erudizione.

6. IX.

#### 6. IX.

## Delle rendite degli Ateniesi .

Le rendite di Atene, secondo il passo da me sopraccitato di Aristofane, e per conseguenza al tempo della guerra del Peloponneso, ascendevano a due mila talenti, cioè a sei milioni di moneta Francese. Queste rendite si riducono d' ordinario a quattro spezie.

r. La prima riguarda le rendite, che si cavano dalla coltura delle terre, dalla vendita delle legna, dalla scavazione delle miniere d'argento, e da altri fondi uguali spettanti al pubblico. Vi si comprendono altresì gli utili delle merci, ch'entravano, e uscivano; e quelli che traevansi dagli abitanti della città sì naturali, che sorestieri.

Abbiamo spesso parlato nella storia degli Ateniesi delle miniere d'argento di Laurio, ch'era un monte situato tra il Pireo, e'l Capo Sunio; e di quelle di Tracia, dalle quali molti privati cavavano infinite ricchezze. Senosonte in un De rasione trattato toccante questa materia, mostra redisuum coll'esempio di molti particolari, che s'erano arricchiti, quanto utile recar potrebbero al pubblico le miniere d'argento ben iscavate. Ipponico affittava le sue Pag. 952. miniere, e i suoi schiavi ch'erano seicento, ad un altro, e questi dava al Proprietario un'obolo al giorno per ogni schia-

A28 STORIA ANTICA schiavo, \* fatte tutte le spese: il che ascendeva ciascun giorno ad una mina, cioè a cinquanta Franchi. Nicia, che perì in Sicilia, affittava parimente le sue miniere con mille schiavi, e ne ritrovava un egual profitto proporzionato a questo numero.

2. La seconda spezie di rendite erano le contribuzioni, che gli Ateniesi traevano dagli Alleati per le spese comuni della guerra. Da principio sotto Aristide della guerra puattrocento talenti. Pericse le au-

raiente erano quattrocento talenti. Pericle le auvale milie mento più del terzo, è fecele ascendere
a feicento, e poco dopo arrivarono fino
a tredici talenti. Le imposizioni mediocri, e necessarie ne principi, divennero
in poco tempo smodate, ed esorbitanti,
malgrado tutte le proteste del contrario
fatte a'loro alleati, e gl'impogni più so-

fatte a' loro alleati, e gl' impogni più lolenni, che avevano presi con essi.

3. Una terza sorta di rendite erano le tasse straordinarie imposte nelle grandi urgenze, e nella necessittà dello Stato a tutti gli abitanti del paese, tanto naturali quanto sorestieri:

4. Finalmente le tasse, alle quali erano condannati i particolari da' Giudici per disserenti delitti, erano ad utile del pubblico, e poste nell'erario, toltane la decima parte riserbata a Minerva, e la cinquantesima per le altre divinità.

L'im\* V'erano sei oboli per dramma, cento
dramme per mina, e sessanta mine per talento.

429

L'impiego più naturale, e più legittimo di queste differenti rendite della Repubblica, era per pagare le truppe da terra, e da mare, per costruire, e allestire
le siotte, per mantenere o riparare le
pubbliche sabbriche, i templi, le mura,
i porti, le cittadelle. Ma una gran parte di queste rendite, soprattutto al tempo di Pericle, su impiegata in usi non
necessari, e benespesso anche consumata
in ispese frivole, per giuochi, per seste, e
spettacoli, che costavano somme immense, e non erano di alcun' utile allo Stato.

### §. X.

#### Della educazione della Gioventù.

Governo, perchè tutti i più celebri Legislatori hanno creduto con ragione, che l'educazione della Gioventù ne fosse una

parte effenziale.

Gli esercizi, che servivano a sormare sia il corpo, o lo spirito de'giovani Ateniesi, e bisogna dire lo stesso quasi di tutti i popoli della Grecia, erano la danza, la musica, la caccia, l'esercizio dell'armi, il montare a cavallo, lo studio delle belle lettere, e quello delle scienze. Ben si vede ch'io non posso trattar tante materie, se non superfizialmente.

Sal . Πάλυ.

## 1. Danza. Musica.

La Danza è un esercizio del corpo con fomma cura coltivato da' Greci. Era un' arte della Gimnastica così detta dagli antichi. divisa, secondo Platone, in due spezie, P Orchestica, che trae il suo nome dalla danza: e la Palestrica così detta dalla parola greca, che significa la Lotta. Gli esercizi di quest' ultima spezie contribuivano principalmente ad avvezzare i corpi per le fatiche della guerra, della navigazione, della

La danza proponevasi un altro fine, e prescriveva regole su i movimenti più acconci a rendere il corpo libero, fnello, e ben proporzionato, a dare a tutta la persona un portamento nobile, e grazioso; in una parola, una certa politezza esteriore, se è permesso parlar così, che previen sempre in favore di quelli . che

campagna, e per gli altri usi della società.

vi sono stati allevati per tempo.

La Musica non era coltivata con minor applicazione, nè con minor successo. Gli antichi le attribuivano effetti mirabili. La credevano atta a calmare le passiòni, ad addolcire i costumi, e anche a ingentilire i popoli naturalmente selvaggi, e barbari. Polibio, storico grave e ferio, e che merita certamente qualche Lib. 4 pag fede, attribuisce la disserenza estrema, 389. 391 che trovasi fra due popoli dell'Arcadia,

gli uni infinitamente stimati, e amati per la dolcezza de' loro costumi, per la loro inclinazione benefica, per la loro umanità verso i sorestieri, e per la loro pietà verso gli Dei; gli altri per lo contrario generalmente infamati, e odiati a cagione della loro ferocità, e della loro irreligione: Polibio, dico, attribuisce questa differenza allo studio della Musica, (io intendo, dic'egli la sana, e la vera Musica ) coltivata con issudio dagli uni, e assolutamente trascurata dagli altri .

Quindi non è maraviglia che i Greci ' abbiano considerata la Musica, come una parte essenziale della educazione de' giovani. - Socrate stesso in una età digià avanzata non si vergognava di suonare. † Per quanto Ternistocle sosse per altro stimato, si crede che mançasse qualche cosa al suo merito, perchè dopo un pranzo non potè, come gli altri, toccar la lira. (a) L'ignoranza su questo punto passava per un disetto di educazione, all' opposto l'abilità in questo genere faceva

Socrates, jam fenex, institui lyra

non erubescebat. Quintil. lib. 1. cap. 10. † Themistocles, cum in epulis recusasfet lyram, habitus est indoctior. Cic. Tusc.

Quæst. lib. 1. n. 4.

(a) Summam eruditionem Graci sitam cenfebant in nervorum vocumque cantibus ... discebantque id omnes; nec qui nesciebat, satis excultus doctrina putabatur. Ibid.

onore a'più grand' uomini . (a) Epaminonda fu lodato, perchè sapeva danzare, e suonare il slauto. Si dee quì osservare il disserente genio delle nazioni. I Romani pensavano tutto diversamente, che i Greci, in ciò che spetta la Musica, e la danza, non ne sacessero alcun caso. Ed è da credere che sra i Greci, quelli ch' erano più saggi, e più sensati, vi dessero solamente un'applicazione mediocre; e le parole di Filippo dette a suo sigliuolo Alessandro, che in un convito aveva mostrato troppo di abilità nella Musica, m'inducono a crederlo. Non ti vergogni, gli disse, di cantare sì bene?

Nel rimanente questa stima de'Greci per la danza, e per la Musica aveva il suo sondamento. L'una e l'altra usavansi nelle seste, e nelle cerimonie più auguste della religione, per dimostrare agli Dei con più sorza, e vigore la gratitudine per gli beni ricevuti. Erano uno de' più ordinari, e de' più gran condimenti de' conviti, che non si cominciavano, nè si terminavano senza cantarvi alcune ode, come quelle ch' erano satte in onore de' vincitori ne' Giuochi Olimpici, e sopra altri simili soggetti. Avevano anche luo-

(a) In Epaminonde virtutibus commemoratum est, saltasse eum commode, scienterque tibiis cantasse....Scilicet non eadem omnibus honesta sunt atque-turpia, sed majorum institutis judicantur. Nep. in Præs. DE' PERSIANI.

go nella guerra, e si sa, che gli Spartani andavano alla pugna danzando, e al
suono di slauto. Platone il più grave Filosofo dell' antichità considerava l' una e
l'altra di queste due arti, non come un
semplice divertimento, ma come una parte considerabile delle cerimonie della religione, e degli esercizi militari. Quindi si
vede esser egli molto occupato ne' suoi li
bri delle Leggi, a prescrivere sagge regole
solles. 1.7
sulla danza, e sulla Musica, per restrignerle dentro i limiti dell'utile, e dell'onesto.

Essé non vi si conservarono lungo tempo. La licenza della Scena Greca, ove trionsava la danza, ed ove era per così dire, prostituita da ballarini, e da gente la più disprezzabile, che non se ne ferviva che per risvegliare, o somentare le passioni più viziose: questa licenza, io dico, non tardo a corrompere un ardálla quale trar si poteva qualche vantaggio, se sosse stata regolata come voleva Platone. La Musica ebbe un eguale destino, e forse la corruzione di questa contribuì molto al disordine, e alla deprayazione della danza. La voluttà fuquasi il solo arbitro consultato intorno all'uso, che far si doveva dell'una e dell'altra, e'l Teatro divenne una scuo-la di ogni sorta di vizi.

Plutarco lamentandosi che la danza symposie fosse dicaduta dal merito che rendevala 1.6. quest. sì pregevole presso i grand' uomini dell' 15.2.748. antichità, non manca di osservare, ch'

Roll. Stor. Ant. Tom. IV. T era-

erasi corrotta col carattere vizioso di una Poesia, e di una Musica molli, ed esseminate, colle quali erasi mal' accompagnata, e che avevano occupate le veci di quella Poesia e di quella Musica antiche, che avevano un non so che di nobile, di sodo, e anche di religioso, e di celeste. Essi aggiugne, che sattasi schiava del piacere, esercita in suo nome una spezie d'imperio tirannico ne' teatri divenuti una pubblica scuola di passioni, e di vizi, dove la ragione non è punto ascoltata.

Il Lettore, senza ch'io lo avvertisca, farà da se l'applicazione di questo passo a quella spezie di Musica, di cui risuonano ora i nostri teatri, e che, colle sue arie esseminate, e lascive ha terminato di avvelenare quel poco di virtù, e di spegnere quel poco di vigore, che ci restava. Quintiliano descrive la Musica del suo tempo in tali termini. Qua nunc

Quine Li.stava. Quintiliano descrive la Musica cap. 10. del suo tempo in tali termini. Qua nunc in scenis essaminata, O impudicis modis fracta, non ex parte minima, si quid in nobis virilis roboris manebat, excidit,

# - 2. Degli altri efercizi del corpo.

I Giovani Ateniesi, e in Generale tutti i Greci avevano gran cura di applicarsi agli esercizi del corpo, e di prendere regolarmente lezioni da' Maestri di Palestra. Dicevansi Palestre, o Gimnasi i luoghi destinati a tal sorta di esercizi, che corrispondono presso poco alle nossire

DE' PERSIANI.

fre Accademie. Platone ne' suoi libri Lib. 8. de delle Leggi, dopo avermostrato di quale 833. importanza fosse per la guerra il coltivare la forza, e l'agilità de'piedi, e delle mani, aggiugne che lungi dallo sbandire da una Repubblica ben regolata la professione degli Atleti, si dee per lo contrario proporvi premi per tutti gli esercizi, che servono a persezionare l'arte militare, quali sono quelli, che rendono il corpo più agile, e più atto al corfo, più fermo, più robulto, più pieghevole, più capace di sostenere gran fatiche, e di fare grandi sforzi. Bisogna rammentarsi che non v'era un' Ateniese, che non sosse disposto a maneggiare il remo di galere. I cittadini facevano questa funzione, e non come ora gli schiavi. Erano tutti destinati anche al mestier della guerra, e obbligati tal volta a portare armature di ferro da capo a piedi d'un gravissimo peso. Perloche Platone, e tutti gli Antichi consideravano gli esercizi del corpo, come utilissimi, e anche come assolutamente necessari al ben pubblico. Questo Filosofo esclude sol quelli, che non erano di alcun' uso per la guerra.

V'erano anche Maestri, che insegna-Plat.in Lavano a cavalcare, e a far armi, e al-chese. Page tri che s'impegnavano d'insegnare a' 181. grovani quanto sa duopo sapere per esfere eccellente nell'arte militare, e per

divenire un buon Comandante. Tutta la scienza di questi ultimi si restrigneva

2 ' aquel-i

436 STORIA ANTICA a quella, che gli Antichi nomavano Tattica, cioè arte di schierare in soldati in battaglia, e di fare giri militari. Questa

3. p 761.

Memorab! scienza era utile, ma non bastava. Senofonte ne mostra l'insufficienza, producendo un giovane uscito di fresco da tale scuola, dov'egli credevasi aver appreso tutto, e da dove altro non aveva riportato, che una folle stima di se medesimo, accompagnata da una perfetta ignoranza; e gli dà, colla voce di Socrate, mirabili precetti sul mestier della guerra, molto propri a

formare un'eccellente Ufiziale.

La cacciagione era parimente tenuta dagli antichi, come un esercizio proprio ad istruire i giovani negli stratagemmi, e nelle fatiche della guerra. Perlochè Senofonte buon guerriero insieme, e buon Filosofo, non crede indegno di lui comporre un trattato particolare fulla caccia, nel quale discende all'ultime circostanze; e mostra i vantaggi considerabili, che ne vengono, accostumandosi a tollerare la fame, la setc, il caldo, il freddo; e non lasciarsi vincere dalla lunghezza del corso, ne dall'asprezza de' luoghi difficili, e disastrosi, che fa duopo passare, ne dal poco buon successo delle lunghe e penose fatiche, che talvolta inutilmente si provano. Aggiugne che questo innocente piacere ne allontana altri ugualmente vergognosi, e colpevoli; e che un'uomo saggio, e moderato non vi si dà in mode che trascuri i suoi affari do-

mestici. Lo stesso Autore nella Ciropedia, Cytepr. 1.1. loda spesso la caccia, come uno studio se 2.7 59.60. rio della guerra, e mostra nel suo giovane 2.7 59.60. eroe il buon uso, che se ne può sare.

# 3. Degli esercizi dell' animo.

Atene era, propriamente parlando, la scuola, e'il domicilio delle belle arti, e delle scienze. Lo studio della Poesia, dell' Eloquenza, della Filosofia, delle Matematiche, era in gran pregio, e as-

sai coltivato dalla gioventù.

Si mandavano prima i giovani presso i Maestri di Gramatica, e che insegnavano loro regolamenti, e co' principi la lor propria lingua, facendone sentire tutta la bellezza, l'energia, il numero, e la cadenza. Di là venne quel gusto raf-finato sparso generalmente in Atene, dove la storia c' insegna che una semplice venditrice di erbe si avvide alla sola affettazione d'una parola, che Teofraste era forestiero. Di là quel timore, che cie.in Reut. avevano gli Oratori di offendere con ". 172: qualche espressione poco concertata orec-8. eap. 1. chie sì fine, e sì dilicate. Era una co-Plut in Pefa comune fra i giovani apparare a me-viel. p.156. moria le tragedie, che si rappresentavano attualmente sul teatro. Noi abbiamo veduto che dopo la rotta degli Ateniesi a Siracusa, molti di essi, ch' erano stati fatti prigioni, e ridotti in servitù ne addolcirono il giogo, recitando

le commedie di Euripide a' loro padroni, i quali compiacendosi grandemente di
udire versi sì belli, li trattarono poscia
con bontà, e umanità. Ella era così
senza dubbio degli altri Poeti, e si sa
che Alcibiade ancor giovane, essendo entrato in una scuola dove non trovò Omero, diede uno schiasso al Maestro, considerandolo come un'ignorante, che disonorava la sua professione.

Quanto all' eloquenza non è maraviglia che se ne sacesse in Atene uno studio particolare. Essa apriva la porta alle prime cariche, dominava nelle assemblee, decideva degli assari più importanti dello Stato, e dava un potere quasi supremo a quelli, che avevano il talen-

to di ben maneggiar la parola.

Questa era dunque la grande occupazione de'giovani cittadini di Atene, principalmente di quelli, che aspiravano a primi posti. Allo studio della Rettorica aggiugnevano quello della Filosofia: io comprendo fotto quest' ultima tutte le scienze; che la compongono, e che vi hanno relazione. Certi uomini, conosciuti nell'antichità sotto il nome di Sofisti, eransi acquistato un gran credito in Atene, principalmente al tempo di Socrate. Questi dottori egualmente prosontuosi, e avari si spacciavano per maestri persetti in ogni genere. Il loro capitale era la Filosofia, e l' Eloquenza. e corrompevano amendue col pessimo gua fto, e co'cattivi principi che inspiravano a' loro discepoli. Ho mostrato nella vita di Socrate, come questo Filosofo intraprese, e gli venne satto di screditarli.

# CAPITOLO SECONDO.

#### DELLA GUERRA.

#### §. I.

Popoli della Grecia in ogni tempo assai bellicosi, principalmente gli Spartani, e gli Ateniesi.

Iun popolo antico (toltine i Romani) può disputare a' Greci la gloria dell'armi, e la virtù militare. Sin dal tempo della guerra di Troja, la Grecia segnalò il suo coraggio nelle battaglie, e si acquistò una sama immortale col valore de' Capi, che vi mandò. Questa spedizione non su però, propriamente parlando, se non come la culla della sua nascente gloria; e le grand' imprese, colle quali vi si distinse, gli servirono come di saggio di scuola nel mestier della guerra.

V'erano nella Grecia molte piccole Repubbliche, l'une vicine alle altre per la lor situazione, ma di gran lunga separate per gli loro costumi, leggi, e carattere, e soprattutto per gli loro interessi. Que

4 sta

440 STORIA ANTICA sta differenza di costumi ; e d'interessi fu per esse una sorgente, e una continua occasione di discordie. Ogni città, poco contenta del proprio dominio, pensa ad ingrandirsi a spese delle più vicine. Perloche questi piccoli Stati, o per ambizione, o per dilatare le loro conquiste, o per necessità d'una giusta difesa erano sempre in armi : e con questo continuo esercizio di guerra si generò in tutti que popoli uno spirito marziale, e una intrepidezza di coraggio, che produsse soldati invincibili, come poscia si vide, allorche tutte le sorze dell'Oriente insieme unite vennero contra la Grecia, e le fecero conoscere ciò ch'ella fosse, e ciò che poteva.

Due città si distinsero fra le altre, e occuparono fenza dubbio il primo posto; Sparta, e Atene furono quelle due città, che o successivamente, o tutte due insieme ebbero l'imperio della Grecia, e si mantennero per lungo tempo in un po-tere, che si procacciarono colla superiorità fola del merito, generalmente conosciuto da tutti gli altri popoli; e questo merito consisteva principalmente nella scienza dell'armi, e nella virtù militare, di cui date avevano pruove assai chiare nella guerra contra i Persiani. Tebe disputò loro quest'onore per alcuni anni con azioni sorprendenti di valore, e ch' erano come prodigi : ma questa fu una luce di corta durata, che dopo aventramandato un grande splendore, tosto difparsparve, e lasciò quella città nella sua antica oscurità. Sparta, e Atene saranno dunque sole l'oggetto delle nostre ristessioni in ciò che spetta alla guerra, e le unire, mo insieme, per essere più in istato di conoscere il lero carattere, tanto colla loro rassomiglianza, quanto colla lor differenza.

#### S. II.

Origine, e cagione del coraggio, e della virtù militare, per cui gli Spartani, e gli Ateniest si sono sempre distinti.

Tutte le leggi di Sparta, e tutti i regolamenti di Licurgo pare non avessero altro oggetto che la guerra, e non tendessero che a fare de sudditi della Repubblica un popolo di soldați. Era loro proibito ogni altro impiego, ed esercizio: Arti, Belle Lettere, Scienze, Me-stieri, la coltura stessa della terra non erano la loro occupazione, non pareva loro degna di essi . Sin dalla più tenera infanzia inspiravasi loro il gusto per l'armi, ed è verissimo che l'educazione di Sparta su questo punto era mirabile. Camminare scalzi, dormire in terra, bere, e mangiar poco, foffrire il caldo, e'l freddo, esercitarsi di continuo alla caccia, alla lotta, al corso a piedi, e a cavallo, assuefarsi a' colpi, e alle piaghe sino a sopprimere ogni lamento, e ogni gemito, erano le lezioni della gio-

ventù Spartana, rispetto alla guerra, per venir un giorno in istato di sostener le fatiche, e affrontarne tutti i pericoli.

L'abito di ubbidire, contratto dalla più tenera età, il rispetto a'Magistrati, e a' vecchi, una sommessione persetta alle leggi, dalla quale non v'era età, nè condizione, che dispensasse, li disponevano mirabilmente alla disciplina militare, ch' è il nerbo della guerra, e che produce il fuccesso delle più grand'imprese.

Ora una di queste leggi era vincere, o morire, e non mai arrendersi al nimico. Ne diede un illustre esempio Leonida co' suoi trecento Spartani; e 'l suo intrepido coraggio pubblicato di età in età con grandi encomi, e proposto per modello alla posterità, aveva insegnato alla nazione il sentiero, ch'ella doveva battere. La vergogna, e l'infamia attaccate a chiunque contravveniva a questa legge, e deponeva l'armi, ne mantevano l'offervanza, e la rendevano in certa maniera inviolabile. Le madri raccomandavano a' loro figliuoli, quando andavano alla guerra, di ritornare col loro scudo, o sopra di esso. Elle piagnevano, non quelli ch'erano morti coll'armi alla mano, ma quelli che s'erano salvati colla suga. Posto ciò, è egli da stupirsi che una piccolá truppa di tali soldati, con tali principi resistesse ad un esercito innumerabile di barbari?

Gli Ateniesi erano educati con men rigore, ma non avevano men coraggio.

Era

Era affatto differente il gusto di questi due popoli in ciò che spetta l'educazione, e le occupazioni ma arrivavano allo stello fine, benche per istrade diverse, Gli Spartani fapevano folamente maneggiar l'armi, ed erano semplici soldati. Presso gli Ateniesi (e bisogna dire lo stesso degli altri popoli della Grecia) le arti, i mestieri, la coltura delle terre, il negozio, la marina erano in pregio, enon degradavano la persona. Tali occupazioni non erano un ostacolo al valore, e alla scienza militare: non impedivano ad aleuno l'innalzarsi a' maggiori comandi, e alle prime dignità della Repubblica. Plutarco osserva che Solone, veggendo sterile il territorio dell' Attica, si applicò a volgere l'industria de' cittadini all'arti, a' mestieric, al traffico, per supplire con questo mezzo alla sterilità del paese. Questo gusto divenne uno de principi del governo, e delle leggi fondamentali dello Stato, e perpetuossi ne' discendenti, senza diminuire l'ardore di questo popolo verso la guerra.

L'antica gloria della nazione, ch'erast sempre distinta col valor militare, era un potente motivo per non degenerare dalla riputazione de' loro maggiori. La sa mosa battaglia di Maratona; dove soli sostenuto avevano l'empito de' barbari, e riportata sopra di essi una segnalata vittoria, accrebbe di gran lunga il loro coraggio, e la giornata di Salamina, in cui ebbero il maggior merito, colmò la

loro gloria, e li rende capaci delle mag-

giori imprese.

Una nobile emulazione, per non cedere nel mento a Sparta rivale di Atene, e una viva gelosia di gloria, che durante la guerra de' Persiani stette fra limiti onesti, furono agli Ateniesi un forte stimolo, che faceva lor fare ogni giorno nuovi sforzi per superare se stessi, per mantenere il loro credito.

I premi, e i fregi di onore concedutia quelli, che s' erano distinti nelle battaglie , i sepoleri eretti a' cittadini morti per la difesa della patria, le orazioni funebri recitate in pubblico fralle più auguste cerimonie della religione, per rendere immortale il loro nome, contribuivano infinitamente a perpetuare il coraggio nell'una, e nell'altra nazione, e a tarne loro come una legge, e una necessità indispensabile.

V'era una legge in Atene, in vigor Plut in Sc. della quale dovevano essere mantenuti a Plat. in spese pubbliche tutti quelli, che sossero Menor. P. restati storpi alla guerra. La medesima 249. grazia era conceduta a' padri, e alle madri, come pure a'figliuoli di quelli, ch'

Solon.p.37. essendo morti in battaglia, lasciavano una famiglia povera, e incapace di sufsistere. La Repubblica, qual buona madre, ne prendeva generosamente la cura, e adempiva verso di loro tutti i doveri e proccurava tutti quegli ajuti, che avrebbero potuto aspettare da quelli, de'qua-

li piagnevano la perdita.

Ecco

Ecco ciò che riempiva il coraggio, e che rendeva invincibili le loro truppe, benchè fossero per altro poco numerose. Nella battaglia di Platea, dove l'esercito de' barbari comandato da Mardonio saliva almeno a trecento mila uomini, e quello de' Greci insieme uniti a cento, e otto mila, e dugento; in questo non v'erano che dieci mila Lacedemoni, la metà de' quali erano Spartani, cioè abitanti di Sparta, e otto mila Ateniesi. E'vero, che ogni Spartano aveva seco lui sette Iloti, che facevano in tutti trentacinque mila uomini: ma non erano quasi tenuti come soldati.

Questo merito illustre di valor militare, conosciuto generalmente dagli altri popoli, non spegneva nel loro animo ogni sentimento d'invidia, e di gelosia, come un giorno apparve rispetto agli Spartani. Gli Alleati, ch' erano assai superiori ad essi di numero, tollerando con pena il vedersi soggetti a lor ordini, ne mormoravano segretamente. Agesilao Re di Sparta, senza mostrar di sapere i loro lamenti, adunò tutto il suo esercito, e dopo aver fatto sedere da una parte tutti gli alleati insieme, e dall'altra i soli Spartani, sece pubblicare da un bandito-re, che tutti i Ferra, tutti i Muratori, tutti i Legnajuoli, e così tutti gli altri artieri si alzassero. Quasi tutti gli Alleati si levarono, eniuno fra gli Spartani, cui era interdetto ogni mestiere. Allora Agesilao sorridendo . . Vedete

416 STORIA ANTICA

", voi, disse loro, come Sparta sola som-" ministra più soldati, che tutte le altre , città insieme? ,, volendo far intendere con ciò, che peresser buon soldato, non bastava essere solamente soldato; che i mestieri erano distrazioni, che impedivano all'artigiano il darsi totalmente alla 'professione dell' armi, e alla scienza della guerra, e riuscirvi così bene come quelli, de' quali era l'unico loro esercizio. Ma Agesilao parlava, e operava così, attesa la sua opinione vantaggiosa intorno alla educazione Spartana. Imperciocchè quelli, ch' egli voleva far vedere come semplici artigiani, mostravano colle illustri vittorie riportate contra i Persiani, e contra Sparta medesima; che non la cedevano, nè nel valore, nè nella scienza militare agli Spartani, benchè fossero soldati.

# §. III.

Vivie sorte di truppe, di cui erano composte le Armate Spartane, e Atenies.

Le Armate, tanto a Sparta, quanto in Atene, erano composte di quattro sorte di truppe: cittadini, alleati, mercenari, e schiavi. Imprimevasi tal volta a soldati un segno sulla mano, per distinguerli a differenza degli schiavi, a quali questo carattere era impresso sulla fronte. Gl' Interpreti credono che con cià si al-

DE PERSIANI.

si alluda al costume indicato nell' Apoca- Apoc. 13. lisse, che tutti erano obbligati a ricevere 16. il carattere dell' animale nella lor mano destra ; o sulla lor fronte : e S. Paolo Gal. 6. 17. dice di se medesimo : Io porto impressi nel mio corpo i segni del Signore Gesù.

I cittadini di Sparta erano di due sorte: o quelli che abitavano in Isparta me-- desima, e per questa ragione appellati Spartani; o quelli che dimoravano alla campagna. Al tempo di Licurgo, i Spar-- tani erano nove mila, e gli altri trenta mila : Pare che questo numero fosse un poco diminuito al tempo di Serse, perchè Demarato, parlandogli delle truppe Spartane, non conta che otto mila Spartani. Questi erano la scelta della nazione, e si può giudicare della stima che se ne faceva, dalla inquietudine, in cui fu la Repubblica per gli tre, o quattrocento, che furono affediati dagli Ateniesi nella piccola Isola di Sfatteria, dove surono fatti prigioni. Gli Spartani risparmiavano generalmente le truppe del paese, e ne mandavano poche nell'armate: ma queste poche n'erano il nerbo. Interrogato un giorno un Generale di Sparta, quanti Spartani v'erano nell'esercito: Quanti bastano, rispose, per respignere il nimico. Servivano lo Stato a loro spese, ma in progresso ricevettero il soldo dal pubblico .

Gli Alleati formavano il gran numero delle truppe nelle due Repubbliche, ed

448 STORIA ANTICA erano stipendiati dalle città, che li spedivano.

Appellavansi Mercenari le truppe sorestiere, ch'erano mantenute a soldo dalla Repubblica, in di cui soccorso erano chiamate.

Gli Spartani non marciavano mai senza alcuni Iloti, e noi abbiamo veduto nella battaglia di Platea, che ogni cittadino ne aveva sette. Io non credo che questo numero sosse sisso, e io non comprendo a qual uso sosse destinati Sarebbe stata una pessima politica mettere l'armi nelle mani d'un gran numero di schiavi, per l'ordinario assai mal contenti de'loro padroni, che duramente li trattavano, e che avrebbesi avuto a temer tutto da essi in una battaglia. Erodoto però, nel passo da me citato, li rappresenta come truppe leggiermente armate.

senta come truppe leggiermente armate.

L'infanteria era composta di due sorte di soldati. Gli uni gravemente armati, e portavano grandi scudi, lance, semipicche, e scimitarre; e sormavano il nerbo dell'esercito. Gli altri erano leggiermente armati, cioè di archi, e di frombole, Erano ordinariamente posti da fronte nella battaglia, o sull'ali, come in prima linea per sanciar dardi, giavellotti, e pietre contra il nimico; e date le loro cariche si ritiravano per gl'intervalli dietro i lor battaglioni, come in una seconda linea, per continuarvi a lanciare i loro dardi.

Tuci-

DE' PERSIANI. 4490

Tucidide descrivendo la battaglia di Mantinea, divide così le truppe di Spar-lib.1.p.390. ta. V'erano sette Reggimenti, ognuno di sette Compagnie, senza contare i Squiriti, ch'erano seicento: erano questi soldati a cavallo, de' quali presto parleremo. La Compagnia era, secondo l'Interprete Greco, di cento venti uomini, e dividevasi in quattro squadre, ciascheduna di trentadue uomini. Così il Reggimento ascendeva in tutto a cinquecento, e dodici uomini, e i sette uniti, a tre mila cinquecento, e ottantaquattro. Ogni squadra aveva quattro uomini di fronte, e più di otto di alterza, perchè tale è l'altezza ordinaria delle file, ma che poteva secondo il bisogno essere alterata dagli Ufiziali .

Gli Spartani non cominciarono veramente a far uso della cavalleria, se non lib. 5. 2. dopo la guerra contra i Missenj, nella 390. quale ne conobbero il bisogno. Traevano i loro foldati di cavalleria principalmente da una piccola città vicina a Sparta, chiamata Sciro, dalla quale questi soldati surono detti Squiriti. Erano sempre full'estremità dell' ala sinistra, posto che loro propriamente spettava

La cavalleria era ancora più rara presso gli Ateniesi; e n'era la cagione la situa. zione dell'Attica separata da molte montagne. Questa cavalleria, dopo la guerra contra i Persiani, tempo il più selice della Grecia, non ascendeva a più che a trecento cavalli, e si accrebbe poscia

Thueyd.

Thucy 1.

450 STORIA ANTICA sino a mille, e dugento. Ma cosa mai sono per una sì potente Repubblica?

Ho già osservato altrove, che presso gli antichi sì Greci, che Romani non si fa menzione di staffa; il che mette stupore. Eglino si lanciavano con grand' agilità sul dosso del cavallo.

Bueid lib. 32. v. 287.

Corpora saltu: Subjiciunt in equos.

Talvolta il destriero avvezzo per tempo a tal'azione, piegava le gambe dinanzi, perche il suo padrone salisse più facilmente sopra di lui.

Silius lib Inde inclinatus collum submissus & armos 10. de equa De more, inflexis præbebat scandere terga Circis Cruribus. equitis

Romani-Kenoph. de.

Quelli che l'età; o la lor debolezza re equest. o. 941.6 936 rendevano più pesanti, si servivano dell'

ajuto di un servo per montare a cavallo, Plut. ine imitavano in ciò i Persiani. Gracco G och. put fece mettere a' due lati delle strade regie 838.

dell'Italia molte belle pietre in certa distanza una dall'altra, affinche ajutassero i viandanti a falire a cavallo, (a) senza il foccorfo di altra persona.

(a) A'vasonius un Sequivois. Questa parola, avasondis significa un uomo, un fervo, che affiste al suo Padrone per montare a cavallo.

DE' PERSIANI.

451 Io mi stupisco, che gli Atenies, uomini sì periti nel mestier della guerra, non abbiano compreso, che la cavalleria era la parte essenziale di un esercito principalmente per le battaglie; e che alcuno de' lor Generali non abbia posta in ciò la sua attenzione, e'l suo gusto, come fece Temistocle, rispetto alla navigazione. Senofonte era ben capace di render loro un tale servigio per la cavalleria, di cui egli comprendeva perfettamente l'importanza. Egli ha scritto su questo soggetto due Trattati, uno de' quali insegna la cura, che bisogna avere de' cavalli per ben conoscerli, e ammaestrarli, e tratta questa materia assai diffusamente; e l'astro insegna la maniera d' istruire, ed esercitare anche i cavalieri : tutti due degni da essere letti dalle persone del mestiere. Nell'ultimo egli proccura di mettere la cavalleria in riputazione, e prescrive regole generali sopra l'arte militare, che servir possono di un gran soccorso a tutti quelli, che sono destinati alla professione dell'armi.

To restai sorpreso, scorrendo questo trattato, in vedere con qual cura Senofonte, uomo da guerra, e pagano, raccomandi il culto della religione, il rispetto agli Dei, e la necessità d'implorare il loro soccorso in ogni occasione. Ripete questa massima sino per tredici volte differenti in uno Scritto, per altro assai corto: e veggendo che questa spe-

452 STORIAANTICA zie di affettazione religiosa potrebbe disgustare certi spiriti, ne fa una spezie di apologia, e termina lo Scritto colla se-guente ristessione..., Se alcuno, dic' , egli prende stupore ch'io insista sì , forte qui sulla necessità, che v'è di , non fare alcuna azione fenza rendersi " propizia, e favorevole la Divinità. , ch' ei ponga mente, che vi sono nella , guerra mille dubbie, e oscure con-" giunture, nelle quali i Generali, in-" tesi a rendersi vicendevoli imboscate, , non possono, nell'incertezza delle , cose, che si fanno da'nimici; pren-" dere da altri configlio, che dagli Dei. "Non v' ha cosa presso di essi nè oscu-, ra, nè dubbiosa. Egli scuoprono a chi " loro piace l'avvenire, coll'esame delle " viscere degli animali, col canto degli uccelli, colle visioni, e co' sogni. , Ora si dee presumere, che gli Dei , siano più disposti a favorire de loro , lumi, quelli che non li consultano so-" lamente in una urgente necessità, ma ,, che in tutti i tempi, e quando sono , lontani dal pericolo , loro rendono tutto il culto di cui sono capaci. Era cosa degna di questo grand'uomo il dare la più importante istruzione a suo figliuolo Grillo, cui indirizza il Trattato, e che, secondo l'opinion comune, aveva la cura di ammaestrare i cavalieri di Atene.

# §. IV.

Della Navigazione de Vascelli, e delle truppe da mare.

Se gli Ateniesi la cedevano agli Spartani per la cavalleria, eglino prevalevano di gran lunga sopra di essi in ciò che riguarda la navigazione, e noi abbiamo veduto, che questa scienza avevali renduti padroni del mare, e avevalor data una grande superiorità sopra tutti gli altri popoli della Grecia. Esfendo questa materia importante per l'intelligenza di molti passi della storia, io la tratterò un poco più dissusamente dell'altre: e sarò grand'uso di ciò che'l dotto Padre Don Bernardo di Montsaucon ne ha scritto ne' suoi libri dell'Antichità.

Le parti principali del Vascello erano la prora, la poppa, e'il mezzo, che appellasi in latino carina, la carena.

La Prora era quella parte, che avanzava di là dalla carena; e dal ventre del vascello, ch'era per lo più ornata di pitture, e di varie immagini di Dei, d uomini, o d'animali. Lo sperone, che' appellasi rostrum era-più basso, e a sior d'acqua: era una trave; che avanzava, munita d'una punta di rame, e tal volta di ferro, i Greci l'appellavano in solo.

L'altra estremità della nave opposta

alla prora appellavasi Poppa. Là stava assiso il piloto, e teneva il timone, ch' era un remo più lungo, e più largo deali altri.

La Carena era il vuoto del vascello,

o la parte bassa.

I vascelli erano di due spezie. Gli uni andavano a remi, ed erano da guerra; gli altri a vela, ed erano da carico destinati al negozio, e agli trasporti. Gli uni, e gli altri si servivano nel tempo stesso di vele, e di remi, ma di rado. Le navi da guerra sono anche chiamate benespesso dagli Autori navi lunghe, e sono con ciò distinte da vascelli da carico.

I vascelli lunghi erano parimente divisi in due spezie: in quelli che appellavansi actuaria naves, ch'erano vascelli assai leggieri, come i nostri brigantini; e in quelli ch'erano lunghi semplicemente. I primi appellavansi aperti, perchè non avevano ponte. Di questi legni leggieri ve n'erano di più grandi, e che avevano alcuni venti, altri trenta, e altri sino quaranta remi, mezzi per parte, tutti sulla medesima fila.

Le navi lunghe, che servivano per la guer-

Ponte, in termine di marina, è un tavolato che separa il corpo della nave. Si dice, che un vascello ha due, o tre ponti, quando è diviso in due, o tre appartamenti.

DE' PERSIANI:

guerra, erano di due forte. L'une avevano un' ordine solo di remi da ogni parte: l'altre ne avevano due, tre, quattro, cinque, e anche più, sino a quaranta: ma quest'ultime erano più per pompa, che per l'uso.

Le navi lunghe a un ordine di remi appellavansi aphrastes; cioè che non erano coperte, a non avevano ponte: si distinguevano con ciò da quelle che ne avevano, appellate cataphrastes. Avevano solamente verso la prora, e verso la poppa alcuni piccoli tavolati, che servivano per eli combattenti:

Le navi adoperate d'ordinario ne' combattimenti dagli antichi fono quelle a tre, e a cinque ordini di remi, chia-

mate triremes, e quinqueremes.

Il sapere come sossero disposti questi ordini di remi, è una gran questione, che diede materia a molte dotte dissertazioni. Alcuni vogliono che fossero messi per lungo, e presso poco come sono ora gli ordini de' triremi, de' quinqueremi, e d'altri moltiplicati in certi vascelli sino a quaranta, fossero gli uni sopra gli altri . Si citano, per prova di questo sentimento, passi senza numero di Autori antichi, che sembrano non lasciare alcun dubbio, e che sono validamente sostenuti dalla testimonianza della colonna Trajana, che rappresenta questi ordini, gli u. i sopra gli altri . Contuttociò il P. de Montsaucon confessa che per quanto abbia

456 STORIA ANTICA abbia consultato le persone più intendenti nella navigazione, tutte dichiarano che la cofa conceputa in questa maniera pareva loro impossibile. Ma il discorso è una prova debole contra la sperienza di tanti secoli, e attestata da tanti Autori. E' vero, che supponendo questi ordini di remi perpendicolarmente gli uni fopra gli altri, non è facile comprendere come si potessero maneggiare: ma ne' biremi, e triremi della colonna Trajana, eli ordini inferiori sono messi obbliqua mente, e come a gradi.

Ne tempi antichi non conoscevansi le navi a più ordini di remi; perchè erano in uso certi vascelli lunghi, ne' quali i rematori, per quanto fossero numerosi, erano tutti sulla medesima linea. Tal' era la flotta che mandarono i Greci contra Troja. Era composta di mille, e dugento vele, fralle quali le galere di Beozia erano di cento, e venti uomini per ciascheduna, e quelle di Filotetta di cinquanta, il che mostra senza dubbio le più grandi, e le più piccole. Le loro galere non avevano tavolato, ma erano fatte come semplici batelli, il che pra-ticasi anche, dice Tucidide, da Cor-Thuesa sari per non essere sì presto scoperti.

8.

I Corinti furono, per quanto si dice, i primi, che cambiarono la forma de vascelli, e in vece di semplici galere, ne fecero a tre ordini, per dare, colla moltiplicazione de'remi, più agilit', e più

più empito alle loro galere. La loro città situata tra due mari, era molto comoda per lo commerzio, e serviva come di scala alle merci. Al loro esempio gli abitanti di Gorcira, e i Tiranni di Sicilia, allestirono anch' essi molte galere a tre ordini, poco prima della guerra contra i Persani. Quasi nel medesimo tempo gli Ateniesi, animati dalle forti esortazioni di Temistocle, il quale prevedeva la guerra, che ben presto segui, ne costruirono di simili; e si applicarono allora alla navigazione con'un ardore, e con un esito incredibile.

Lo sperone della prora (rostrum) era la parte del vascello, di cui si faceva maggior uso in un combattimento navale. Aristone di Corinto persuase i Diod. 1.13. Siracusani, la di cui città era allora Pag. 141. assediata dagli Ateniesi, a fare le loro prore più basse, e più corte; e questo avvertimento produsse ad essi la vittoria. Imperciocchè avendo gli Ateniesi le prore assai alte, e deboli, i loro speroni non battevano se non la parte ch' era sopra l'acqua, e sacevano perciò poco danno a vascelli nimici : laddove quelli de'Siracufani, che avevano prore forti, e basse, e gli speroni a fior d'acqua, facevano benespesso piombare a fondo con un solo colpo i triremi degli Ateniesi.

Due sorte di persone servivano ne' vascelli . Gli uni erano impiegati alla Roll.Stor.Ant.Tom.IV. V con-

#### 458 STORIA ANTICA

condotta, e al regolamento del legno erano questi i rematori, remiges, i marinaj, nauta, gli altri erano soldati, destinati a combattere, e disegnati in greco con questa parola emparati. Non v'era ne' primi tempi questa distinzione, e que' medesimi che remigavano combattevano, e rendevano ogni altro servigio necessario in un vascello: il che praticavasi talvolta anche ne' tempi posteriori. Imperoche Tucidide descrivendo l'arrivo della sotta Ateniese all'

Thutyd. I vendo l'arrivo della flotta Ateniese all'

4. PAB. 275. Isola di Sfatteria, dice, che vi restarono
ne' vascelli i rematori dell'ordine basso, e che gli altri calarono colle loro
armi.

penosa, e più dura. Io ho già offervato, che i rematori, com'anche i marinari, erano tutti cittadini, e liberi, e non ischiavi, o sorestieri, come oggidì. I rematori erano distinti per gradi: quelli dell' ordine più basso appellavansi Thalamites: quelli di mezzo, Zugites: quelli dell'alto, Thranites. Tucidide osserva, che a quest' ultimi davasi maggior paga, perchè maneggiavano remi più lunghi, e più pesanti degli altri. Pare (a) che la ciurma per muoversi con più

<sup>(</sup>a) Musicam natura ipsa videtur ad tolerandos facilius labores veluti muneri nobis dedisse. Si quidem O remiges can-

DE' PERSIANI.

più agginstatezza, e con più concerto, fosse talvolta regolata dal canto d'una voce, o dal suono di qualche strumento: e questa armonia serviva non solamente per regolare i lor movimenti, ma per alleggerire, e addolcire le loro

Corre questione fra i dotti, se ne' vascelli grandi, ogni remo avesse un solo rematore; o più come son ora i remi delle nostre galere. Dall'osservazione, che sa Tucidide sulla paga de Traniti, si rileva, che sossero divisa con essi la fatica, perchè ricevere una paga maggiore di quella, che ricevevano quelli ch' erano soli, mentre questi sa-

cevano la stessa, e sorse più satica di quelli. Il Padre de Montsaucon crede ne' vascelli a cinque ordini vi potessero essere molti rematori ad un solo remo.

Quello che prendeva cura di tutta la ciurma, e che comandava nel vascello, appellavasi nauclerus, ed era il primo Ufiziale. Il secondo era il Piloto, gubernator: stavasi assiso sulla poppa, te-V 2

tus hortatur; nec solum in iis operibus, in quibus plurium conatus præeunte aliqua jucunda voce conspirat; sed etiam sing ulorum satigatio quamlibet se rudi modulatione solatur. Quintil lib. 1. cap.

160 STORIA ANTICA neva in mano il timone, e conduceva il

vascello. La sua scienza consisteva in ben conoscere le spiagge, i porti, gli scogli, e gli scanni d'arena; e sopra tutto a ben discernere i venti, e gli astri: perchè, prima dell' invenzione della bussola, il piloto, in tempo di notte, non poteva regolarsi se non colle

ftelle.

2. I foldati, che combattevano ne'vascelli, erano presso poco armati come quelli degli eserciti. Il numero non era fisso. Gli Ateniesi nella battaglia Salamina avevano cento, e ottanta vascelli, e sopra ciascheduno diciotto uomini di guerra, quattro de'quali tiravano d'arco, e gli altri erano gravemente armati. L' Ufiziale, che comandava questi soldati, appellavasi Tpinpapx ; e quello che comandava tutta la flotta

vauapx 9, o spatnuós. Non si può rilevare il numero giusto di quelli, che servivano in un vascello, sì foldati, che marinaj, e rematori : ma per l'ordinario ascendeva a dugento, più, o meno, secondo che apparisce nel novero , che fa Erodoto della flotta de' Persiani al tempo di Serse, e in altri luoghi, dove parlasi di quella de'Greci. Io intendo quì i vascelli grandi, come i Triremi, spezie più usata.

La paga di quelli, che servivano ne'-vascelli, su alterata secondo la differenza de' tempi . Quando il giovane Ciro

Themist. pag. 139.

arri-

DE' PERSIANI. arrivo in Asia, era di tre oboli, che Xenoph. facevano la metà d'una dramma, cioè Hist. Grac. cinque soldi, e'l \* Trattato tra i Persiani, e i Spartani era stato conchiuso su questo calcolo, il che fa credere che la paga ordinaria fosse di tre oboli Cho ad istanza di Lisandro ne aggiunse il quarto: che faceva sei soldi, cioè otto danari al giorno Fu benespesso accresciuta sino ad una dramma intera, che corrisponde a dieci soldi di moneta di Francia. Nella flotta che partiva per la Sicilia, gli Ateniesi davano una dramma di paga al giorno. La fomma di fessanta talenti (180000 lire) che que di Egesto offerirono agli Ateniesi per lo mantenimento di sessanta navi al mese, mostra, che la paga di ogni nave per un mese ascendeva ad un talento, cioè a tre mila lire; il che suppone che vi sossero in ogni nave dugento persone, che ricevessero ciascheduno una dramma per giorno. Essendo maggiore la paga degli Ufiziali forse la Repubblica somministrava il soprappiù, o che prendevasi dal tutto della somma somministrata per una nave, dibattendo qualche cosa ad ogni

Bifo-\* Questo trattato dice, che i Persiani pagherebbero al mese per ogni vascello trenta mine, che sacevano la metà d'un talento; il che ascendeva a tre oboli per testa per quelli, che servivano nel vascello.

particolare.

#### 462 STORIA ANTICA

Bisogna dire lo stesso delle truppe da terra, come di quelle da mare, toltine i soldati a cavallo, che avevano il doppio. Pare che la paga ordinaria de Fanti sosse parimente di tre oboli, e che crescesse secondo i tempi, e il bisogno.

xenoph. Timbrone Spartano, che marciava con-Exped.Cyr. tra Tisaferne, prometteva un Darico per lib.7: mase ad ogni soldato due a' Capitani

mese ad ogni soldato, due a' Capitani, e quattro oboli al glorno. Il giovane Ciro per animare le sue truppe, cui il timore di un troppo lungo cammino levava il coraggio, in luogo d'un Darico, che dava per mese ad ogni soldato, ne promise loro uno, e mezzo, che faceva una dramma al giorno, cioè dieci soldi.

Si può domandare come gli Spartani, la di cui moneta di ferro correva solamente, mantener potessero armate da terra, e da mare, e donde ricavassero il soldo necessario per sarle sussistero. Non v'ha dubbio ch'egli non levassero, come gli Ateniesi, contribuzioni su i loro alleati, e molto più sulle città che mettevano in libertà, che proteggevano, o che avevano conquistate. Il secondo sondo per pagare le loro truppe, e le loro slotte, consisteva ne' soccossi, che traevano dal Re di Persia, come abbiamo veduto in più occasioni.

#### §. V.

# Carattere particolare degli Ateniesi.

Plutarco ce ne porgerà tutti i delineamenti. Si sa quanto ne suoi ritratti egli riusciva nell' imitare la natura, e quanto, dopo avere studiato il genio e i costumi di questo popolo, era atto a descriverne il carattere.

"I. (a) Il popolo di Atene, dice Plutar- Plus.
", co, si lascia facilmente trasportare precept.
", dalla collera, e colla stessa facilità respect.
", ritorna a' sentimenti di bontà, e di
", compassione ". La storia ne porge infiniti esempi. La sentenza di morte pronunziata contra gli abitanti di Mitilene, e rivocata il giorno dietro. La condanna de'dieci Capitani, e quella di
Socrate, seguite l'una e l'altra da un pronto pentimento, e da un vivo dolore.

" II. (b) Egli amava piuttosto impos-" sessarsi da se solo d'un affare, e quasi " indovinarlo, che prendersi il piacere " di lasciarsi istruire sondatamente.

Non v' ha cosa più stupenda di questa, e si prova pena a concepirla, e a V 4

(a) O' δημος Α' θηναίων δικίνητος ές ε τορός δργης, διμετάθετος τορός έλεον.

(b) Μάλλον οξέως υπονοείν, η διδάσκεδαι καθ ήσυχίαν βυλόμεν ...

464 STORIA ANTICA crederla vera. Chi dice un popolo, ie parlo di Atene, dice una folla di artegiani, di lavoratori, di foldati, di marinaj, gente per l'ordinario grossola-na, ignorante, e di testa dura. Ella non era così del popolo di Atene. Egli aveva naturalmente una penetrazione, una vivacità, e anche una delicatezza di spirito, che forprendevano. Io ho già raccontato più d'una volta il fatto di Teofrasto. [a] Ei comperava non so che da una vecchia femmina di Atene, che vendeva legumi . No , Signor forestiere , ella gli disse, voi non lo avrete a miglior prezzo. Ei resto oltremodo sorpreso in vedersi trattato da Forestiero, avendo menata tutta la sua vita in Atene, e vantandosi di parlare meglio di ogni altro. E pure ella conobbe al suo linguaggio, ch'ei non era del paese. Noi abbiamo veduto che i foldati Ateniesi sapevano a memoria i bei passi delle Tragedie di Euripide. Per altro questi artigiani, e questi soldati, che assistevano a tutte le pubbliche deliberazioni, erano pratici negli affari, e intendevano a mezza paro-

<sup>(</sup>a) Cum Theophrastus percontaretur ex anicula quadam, quanti aliquid venderet, O respondisset illa, atque addidisset: Hospes, non pote minoris; tulit moleste, se non effugere hospitis speciem, cum atatem ageret Athenis, optime loqueretur. Cic.

DE' PERSIANI.

la · Si può giudicarne dalle aringhe di Demostene, di cui si sa che lo sile era

vivo, firetto, e conciso.

" III. (a) Era naturalmente inclinato , a foccorrere que' di bassa condizione. e amava i discorsi piacevoli, e propri a farlo ridere.

Egli sostiene le persone di bassa condizione, perchè non v' ha in esse di che temere per la sua libertà, e perchè vi vede un carattere di ugualità, di rassomiglianza col suo stato. Ama le butsonerie, e in ciò mostra ch'è popolo, ma un popolo pieno di bontà, e d'indulgenza, che intende lo scherzo, che non si offende sì facilmente, e che non è dilicato su i riguardi, che gli si debbono. Un giorno, in cui era formata tutta l' affemblea, e'l popolo era digià affiso, Cleone dopo effersi fatto lungo tempo aspettare arrivò finalmente coronato di fiori : e pregò il popolo a rimettere la deliberazione al giorno dietro., Per-,, chè, oggi diss'egli ho affare. Io ho ,, ora fagrificato agli. Dei , e debbo da-" re un pranzo ad alcuni forestieri miei " amici " . Gli Ateniesi essendosi messi a ridere si levarono, e sciolsero l'assemblea. In Cartagine sarebbe costata la vita

<sup>. (</sup>a) Ω συερ જે લે જે ρών ποίς αδόξοις κή πα mavois Bondav apodunotepe, soms of die you was manyvioiders & yeloius acoma Ceran & மைம்காக்.

vita a chiunque avesse ardito di scherzare in tal guisa, e prendersi una tale liberta con un (a) popolo siero, ombroso, di pessimo umore, e che non era nato per le grazie, e molto meno per le burle. In un'altra occasione l'oratore Stratocle avendo annunziato al popolo una vittoria, e in conseguenza fatti sare de' sagrissi, tre giorni dopo arrivò la novella, della rotta dell'esercito. Parendo il popolo malcontento, e disgustato, in Di che dunque avete voi a dolervi, disse loro, e che male v'ho io cangionato in sarvi passare tre giorni più allegramente, di quello avreste satto senza di me!

" IV. (b) Egli si compiace in sentirsi " lodare, e si lascia senza pena bur-", lare, e criticare, . Per poca tintura, che abbiasi di Aristofane, e di Demostene, si sa con quale successo, e con quale scaltrezza impiegavano la lode,

e la Critica col popolo di Atene.

Plus. in Quando la Repubblica era tranquil-Nic. pag. la, e in pace, dice altrove Plutarco, il popolo Ateniese si divertiva cogli Oratori, che lo adulavano. Ma negli affari d'importanza, e ne pericoli dello Stato, diveniva serio, e preseriva quelli,

ch'era-

<sup>(</sup>a) Πικρον, σκυθεωπον, προς παιδίαν & χάριν ανήδυντον & σκληρον.

<sup>. (</sup>b) Τοις μεν επαινέσιν αιδόν μάλισα χαίρα, ποις δε σκώπτεσιν ήκισα δυχεραίνα.

DE' PERSIANI. 467 ch'erano soliti combattere i suoi ingiusti desideri, come Pericle, Focione, e Demostene.

" V. (a) Si rende formidabile anche Plui in " a quelli che lo governano, e si mo-Nic. p. 526. " stra umano anche a suoi stessi ni-

mici.

.Il popolo di Atene profittava de' lumi di quelli, che più si distinguevano colla loro eloquenza, e colla loro prudenza: ma era pieno di sospetti, e stava in guardia contra la superiorità del loro spirito, e contra la loro abilità, e si prendeva il piacere di tener oppresso il loro coraggio, e di diminuire la loro gloria, e'l loro concetto. Si può giudicarne dall' Ostracismo, unicamente stabilito per tenere in freno quelli, che avevano un merito, e un credito troppo grande, e che non la perdono ne a' più illustri personaggi, nè alle persone più dabbene. L'odio alla tirannia, e a' Tiranni, divenuto come naturale negli Ateniesi, rendevali sospettosi all' eccesso, e faceva loro temer tutto per la libertà dal canto di quelli, di cui erano governati . - .

Quanto a' loro nimici, non li trattavano con estremo rigore, nè si abusavano insolentemente della vittoria usando durezza contro i vinti. L'Amnistia V 6 ordi-

<sup>(</sup>a) Φοβερός ές ιν άχοι τη άρχόντων, έπα φιλανθρωπος άχοι τη πολεμίων.

468 STORIA ANTICA ordinata dopo la Tirannia de' Trenta. mostra che sapevano dimenticarsi il male, che avevasi satto loro soffrire.

A queste differenți qualità, che Plutarco ha unite in un medesimo luogo, si possono aggiugnere alcune altre, cavate per la maggior parte dallo stesso Au-

tore ..

857,

VI. Quel (a) fondo di bontà, e di dolcezza, di cui ho già parlato, si naturale agli Ateniesi, rendevali sì attenti alle regole della politezza, e sì dilicati nella gentilezza, qualità da non aspettarsi dal popolo minuto. Nella guerra, che faceva loro Filippo, avendo eglino fermato un corriero, lessero tutte le lettere ch'ei recava, toltane quella, che scrivevagli Olimpia sua moglie, rimandandogliela sigillata, e non avendola aperta in considerazione dell'amore, e del fecreto conjugale, i di cui diritti sono sacri, e debbono esmosth. Pag. desimi Ateniesi avendo ordinato che si facesse una esatta ricerca de' doni, che Arpalo distribuiti aveva agli Oratori, non permisero che si sacesse la visita nella casa di Calliche di fresco maritato; e ciò per rispetto alla sua novella Sposa, che v'era alloggiata. Non si osservano sempre questi riguardi, e in simile occasione non si bada sempre a tal polizia.

VII.

<sup>(</sup>a) Πάτριον ομπίς κή σύμφυτον ήν πο φι-Adr Diwtor . In Pelop. pag. 280.

VII. E' troppo noto il gusto degli Ateniesi in tutte le arti, e in tutte le scienze, e perciò non è necessario il sermarvisi di molto. Oltre di che io avrò occasione di parlarne quì dissusamente in un'altro luogo. Ma non si può vedere senz'ammirazione che un popolo composto, per la maggior parte, di artigiani, di soldati, e di marinai sia stato d'una sì persetta dilicatezza di gusto in ogni genere, il che pareva dovesse essere il privilegio d'una condizione più alta, e d'una educazione più nobile.

VIII. Non è maraviglia che questo popolo (a) abbia avute idee sì grandi, e pretensioni sì alte. Nella guerra, che Alcibiade gli sece intraprendere, pieno di vasti progetti, e di grandiose speranze, non si contentava della presa di Siracusa, nè della conquista della Sicilia: ma egli aveva di già in pugno l'Italia, il Peloponneso, la Libia, gli Stati de Cartaginesi, e l'imperio del mare sino alle colonne di Ercole. Fallì il suo disegno, ma egli avevalo formato, e la presa di Siracusa avrebbe potuto sarlo riuscire.

IX. Questo medesimo popolo sì grande, e si può dire, sì fiero ne' suoi progetti, non era dello stesso carattere in tutto il resto. In ciò che spettava alla spesa della tavola, delle vestimenta, del-

<sup>(</sup>a) Μέγα φρονά μεγάλων ορέγεται. Plut.

STORIA ANTICA

delle suppellettili, e delle sabbriche particolari, in una parola, quanto alla vita privata, era frugale, semplice, modesto, e povero; ma sontuoso, e magnisico nelle cose pubbliche, e in ciò che poteva far onore allo Stato. Le sue vittorie, le sue conquiste, le sue ricchezze, e i suoi continui legami co popoli dell'Asia Minore non introdussero presso di lui, il lusso, la crapula, il Desep. A sasto, e'i scialacquo. Senosonte osserva chen. p. 693 che dal vestimento non distinguevasi un cittadino da uno schiavo. I più ricchi abitanti, i più samosi Generali non si vergognavano di andare personalmente al

mercato.

X. Fu somma gloria di Atene l'aver nudriti, e sormati nel suo seno tanti uomini eccellenti nella scienza militare, nella Politica, nella Filosofia, nella Eloquenza, nella Poesia, nella Pittura, nella Scultura, e nell' Architettura: l'aver dati ella sola più grand' uomini in ogni genere, che alcun' altra città del mondo; se sorse vogliasi eccettuar Roma, che (a) aveva tratti da essa i suoi lumi, e che seppe servirsi delle lezioni, che ne aveva ricevute: l'essere stata in certa maniera la scuola, e la maestra di quasi tutto il mondo: l'aver servito, e ser-

<sup>(</sup>a) Gracia capta ferum victorem cepit, O artes Intulit agresti Latio. Horat. Epist. 2. 1. 2.

DE' PERSIANI. 471.

e servire ancora di modello a tutte le nazioni, che vantano il buon gusto: in una parola, aver dato loro la norma, e prescritta la legge in tutto ciò che spetta a' talenti, è alle operazioni della mente. Ne sarà una pruova il luogo, in cui tratterò delle scienze, e degli uomini dotti , che hanno illustrata la Grecia, come pure dell' arti, e di quelli che vi

si sono distinti.

XI. Io termino questo ritratto degli Atèniesi con una qualità, che non può essere loro disputata, e che apparisce in tutte le loro azioni, e in tutti i loro intraprendimenti; voglio dire, l'amore, e'l zelo della libertà. Era questa la loro qualità dominante, e per così dire, il gran mobile del governo. Si veggono nel principio della guerra de Persiani sagrisicar tutto alla libertà della Grecia. Abbandonano senza esitare un momento le loro terre, le loro sostanze, la loro città, le loro case, per ritirarsi sopra le navi, affine di combattere il nimico comune, che voleva soggiogarli. Che bel Plut in Agiorno per Atene su quello, in cui tut-vistid. P. ti gli Alleati tremando alla vista delle 3:4. offerte vantaggiose, che facevale il Redi Persia, ella rispose agli Ambasciadori di questo Monarca colla voce di Aristide, che tutto l'oro, e tutto l'argento del mondo non era capace di tentarla , o d'indurla a vendere la sua libertà, nè quella della Grecia! Con questi

geac-

generosi sentimenti gli Ateniesi non solamente divennero il riparo della Grecia, ma preservarono il resto dell' Europa, e tutto l' Occidente dalla invasione de' Persiani.

Queste gran qualità erano mescolate con gran disetti, e benespesso assatto contrari, quali si possono immaginarsi in un popolo volubile, e capriccioso, com' era il popolo di Atene.

# §. VI.

#### Carattere comune degli Spartani, e degli Ateniesi.

Io non posso a meno di non copiare quì ciò, che dice Monsignor Bossuer intorno al carattere degli Ateniesi e degli Spartani. Il passo è lungo, ma non parerà tale: ed egli terminerà di far conoscere appre il genio di questi due popoli.

Fra tutte le Repubbliche, di cui era composta la Grecia, Atene, e Sparta erano senza paragone le principali. Non vi può essere più spirito di quello, che v'era in Atene, nè più sorza di quella, che v'era in Isparta. Atene voleva il piacere: la vita di Sparta era dura, e saticosa. L'una e l'altra amavano la gloria, e la libertà: ma in Atene la libertà tendeva naturalmente alla licenza: e rassrenata in Isparta dalle leggi severe

DE' PERSIANI. vere quanto più era depressa al di dentro, tanto più cercava di estendersi dominando al di fuori. Atene voleva pur dominare, ma con un'altro principio. L'interesse si mescolava colla gloria. I fuoi cittadini erano eccellenti nell' arte di navigare, e'l mare, dov'ella regna-va, avevala arricchita. Per restar sola padrona di tutto il commerzio, non v' era cosa ch' ella non volesse soggettars, e le sue ricchezze, che le inspiravano questo de siderio, le somministravano il mezzo di soddisfarlo. Per lo contrario a Sparta l'oro era in dispregio. Tendendo tutte le sue leggi a fare una Repubblica guerriera, la gloria dell'armi era il solo diletto, da cui erano posseduti gli animi de' suoi cittadini. Quindi naturalmente ella voleva dominare; e quanto più era superiore all'interesse, tanto più abbandonavasi all'ambizione.

Sparta, colla sua vita regolata, era costante nelle sue massime, e ne' suoi disegni. Atene era più viva e 'l popolo vi dominava di troppo. La Filosofia, e le leggi sacevano per verità grandi essetti in naturali sì esquisiti: ma la sola ragione non era capace di mantenerli. Un saggio Ateniese, e che conosceva mirabilmente il naturale del suo paese, ci avvertisce, che'l timore era necessario a quegli spiriti troppo vivi, e troppo liberi, e che non vi sarebbe stato più alcun mezzo di governarli, quando la

474 STORIA ANTICA vittoria di Salamina li avesse riassicurati contra i Persiani.

Allora due cose li rovinarono, la gloria delle lor belle azioni, e la sicurezza, in cui credevano di essere. I Magistrati non erano più uditi; e siccome la Persia era oppressa da una eccessiva servitù, così Atene, dice Platone, provava gli essetti d'una eccessiva libertà.

Queste due grandi Repubbliche sì contrarie ne'loro costumi, e nella loro condotta, si urtavano insieme nel disegno, che avevano di soggettare tutta la Grecia; di modo che erano sempre mimiche, più ancora per la contrarietà de'loro interessi, che per quella de'loro umori.

Le Città Greche non volevano il do-

minio nè dell'una, nè dell'altra, perchè oltre che ciascheduna desiderava poter conservare la sua libertà, vedevano esfere troppo gravoso l'imperio di queste due Repubbliche. Quello di Sparta era duro, si scorgeva nel suo popolo un non so che di seroce. Un governo troppo ri-

Arif. Po. so che di seroce. Un governo troppo rilit. lib. 8. gido, e una vita troppo laboriosa rendepag. 4. Id. 7. va i loro spiriti troppo sieri, troppo ausag. 14. steri, e troppo imperiosi; aggiungasi che Xenoph. de bisognava risolversi a non esser mai in

pace, fotto l'imperio d'una città, ch' essendo formata per la guerra, non poteva conservarsi se non con incessantemente continuarla. Perciò gli Spartani volevano comandare, e tutti temevano che comandassero.

Gli

DE' PERSIANI.

Gli Ateniesi erano naturalmente psi Plas. de dolci, e più piacevoli. Non v' era cosa rep. lib. 8.

più deliziosa da vedersi quanto la loro città, dove i conviti, e i giuochi erano perpetui; dove lo spirito, la libertà, e le passioni porgevano ogni giorno nuovi spettacoli. Ma la loro ineguale condotta dispiaceva a'loro alleati, ed era molto più intollerabile a'loro sudditi. Bisognava sossirie le bizzarie d'un popolo adulato, cioè, secondo Platone, ancora più pericolose di quelle d'un Principe corrotto dall'adulazione.

Queste due città non permettevano alla Grecia lo stare in pace. Abbiamo veduto la guerra del Peloponneso, e le altre sempre cagionate, o mantenute dalle gelosie di Sparta, e di Atene. Ma queste medesime gelosie, che turbavano la Grecia, in qualche maniera la sostenevano, e sacevano ch'ella si vedesse soggetta all'una, o all'altra di queste Re-

pubbliche.

I Persiani conobbero ben presto questo Stato della Grecia. Quindi tutto il segreto della loro politica era il mantenere queste gelosie, e somentare queste divisioni. Sparta, ch' era la più ambiziosa, su la prima a farli entrare nelle discordie de' Greci; ed eglino vi entrarono con disegno di farsi padroni di tutta la nazione; e solleciti a indebolire i Greci gli uni cogli altri, non assettavano se non il momento di oppri-

### 476 STORIA ANTICA

Plat. lib.8. merli tutti insieme. Già le città della de leg: I focras. Panegyr.

Grecia non riguardavano nelle loro guerre, se non il Re di Persia; da essi appellato il gran. Monarca, o il Re per

eccellenza, come se si fossero di già fatte sue suddite. Ma non era possibile che l' antico spirito della Grecia non si risvegliasse, quando fosse vicino a cadere nella servitù, e nelle mani de' barbari.

Polib.lib. 3.

Alcuni piccoli Re Greci intrapresero di opporsi a questo gran Monarca, e di rovinare il suo imperio. Con un piccolo esercito, nudrito in quella disciplina, che noi abbiamo veduta, Agefilao Re di Sparta fece tremare i Persiani nell' Asia Minore, e mostro che potevano essere abbattuti. Le sole divisioni della Grecia fermarono le sue conquiste. La famosa ritirata de' dieci mila Greci, che dopo la morte del giovane Ciro, malgrado le truppe vittoriose di Artaserse, traversarono tutto l'imperio de' Persiani, e ritornarono nel loro paese: quest'azione, dico, mostro alla Grecia piucche mai, ch'ella nudriva una milizia invincibile, cui tutto doveva cedere, e che le sue sole divisioni soggettar la potevano ad un nimico troppo debole, onde resistergli quando fosse unita.

Noi vedremo in progresso, come Filippo, Re di Macedonia, profittando di queste divisioni, venne a capo di rendersi e coll' arte, e colla forza il più

poten-

DE' PERSIANI. 477
potente nella Grecia, e come obbligò tutti Greci a marciare sotto i suoi stendardi contra il nimico comune. Ciò ch' egli
abbozzò, Alessandro suo figliuolo compì: e sece vedere all'universo stordito,
quanto possono il valore, e'l coraggio
contra gli eserciti più numerosi, e i
preparamenti più terribili.

Dopo queste ristessioni intorno al governo de principali popoli della Grecia, sì in pace, che in guerra, e intorno a' differenti caratteri; mi resta a parlare di ciò che spetta alla religione; e da quì.

comincerà il Volume seguente.

Fine del IV. Tomo.



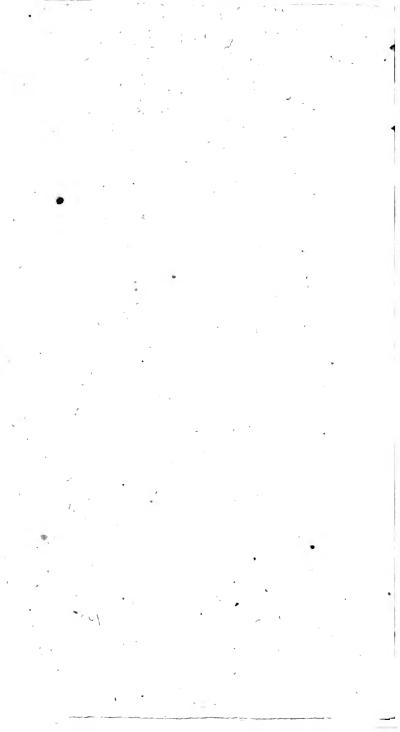

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

(°\_^ ^

...

A State of the second

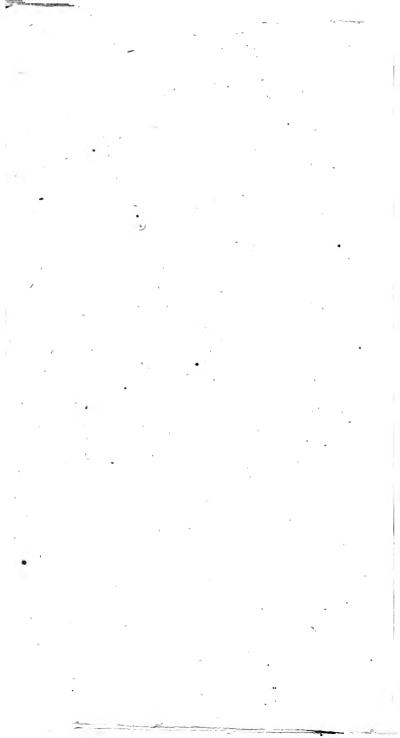



